

No. Q. 405.147

The Public Library of the City of Boston.

C, 405 (4)

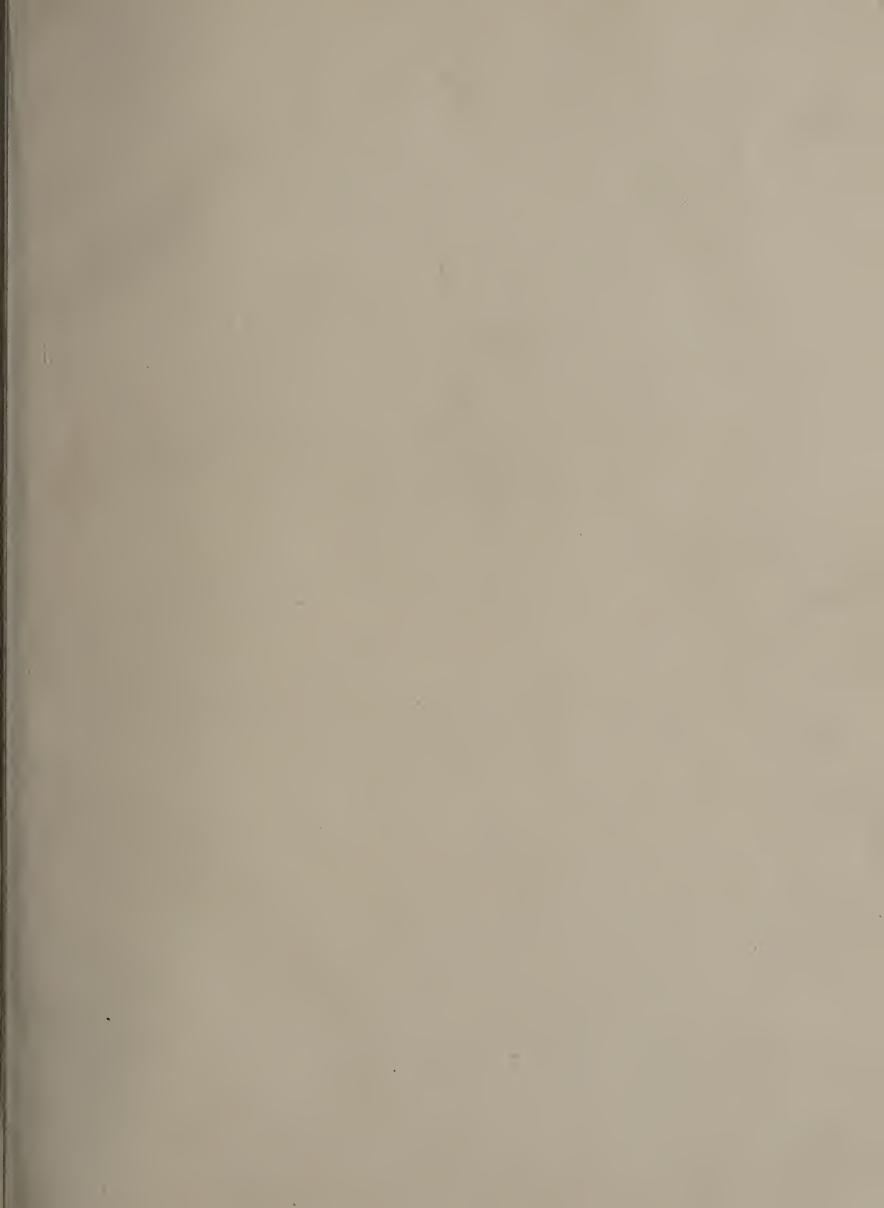



Storrore
Jan. 15, 1943

Opera deuotissima & utilissima a tutti li sideli christia ni:laqual se chiama li sioreti de misser sancto fracesco assimi liatiua ala uita & ala passioe del nostro signore i esu christo & tutte le sue sancte uestigie. Capitulo primo.

Rimaméte e da notare & considerare che lo glorioso misser sco Francesco in tutti li acti de la uita sua so coformato a misser iesu cristo nel principio de la sua predicatione elesse dodeci compagni apostoli a despresiare ogni cosa mondana:

& segrare lui in pouerta de & ne altre uirtu de. Cosi scu fra. elesse al pricipio psodameto del ordie de li do deci copagni pfessori de la altissima pouerta. & coe uno de li dodeci apostoli de cristo riprouato da dio. finalmete se, ipico pla gola cosi uno de li copagni de sco fracesco ch hebe nome frate ioane de la capella apostatado sinalmete se spico se medesimop la gola. & osto si ea li altri grade exepio & materia de humilita & de tiore. Cosiderando che nullo e certo de doue re pleuerare isino ala sine ne la gratia de dio. Et come qlli san chi apostoli fono a tutto el modo mara uegliosi de scita. & pie ni de lo spirito sancto cosi alli scissimi copagni de sancto fra celco forono hoi de tanta scita che dal tépo de li apostoli iqua el modo no hebe cosi marauegliosi & scissimi, impho che alcuni de loro si foron rapti isino al terzo cielo come fo sco pau lo. & qîto fo frate egidio. alcuo altro: cio e frate philippo logo fotocatole labre da lo angelo co lo carboe del foco: coe fo Esa ia ppheta. Alcuo de loro: cioe frate siluestro plaua co christo coefaluo amigo colaltro: al modo che fece moyfe. Alcuo uo laua p sotilita de itellecto isino ala sumita de la dina sapietia come la gla: cioe zoane eu angelista. & gllo so frate bernardo humilissimo.loquale psundissimamete exponeua la diuina scriptura. Alcuo de loro so scriticato da dio: ecanoizato icielo uiuedo lui achora nel modo. & asto fu frate ruffino gentilho

mo da Sixe. Et cosi tutti sono privilegiati de singulare segno dscita:si coe nel pcessose pcedera & dechiarara: El primo co pagno de sco fracesco su frate bernardo da sixe. logi se couer ti pastomo. essédo. s. s. s. hitosecular, bech za lui hauesse des presiato & mortificato el modo. & andado tutto mortificato pla péitétia. it ato che da molti ello era rputato da stolto. era Caziatoco pietre & co fago de pareti & da dastrani. Et sempre lui supportado patiétemente come sordo & muto. Miser bernardo da sixe. logi era de li piu saui & d li piu nobili & richi de la cita comosso a cossiderar sauiamete isa. fra. cosi grauissimo uitupio & deshonore quanto lui hauea sostenuto.& che za per do ani cosi abhominato & despresiato da ogni per sona sépre parea piu costante & patiéte comicio a pensare & a diretra se medelimo p nisuo modo puo essere che qsto fra. no habia grade gra da dio & si lo ivido a cena & albergo con. lui. Alhora miser bernardo se messe i cuore di cot emplare la sua scita, onde li sece aparechiare uno leto i la sua camera, ne la gle sempre de nocte ardeua una sampada. Et. sa. frã, per ce lare la soa sanctita intro in camera. & se messe in suso le to. & sece uista de dormire. Miser bernardo dormendo con lui p darli adintendere che achora lui dormisse comicio a ronchizare. Et. san. francesco. se leuo dal leto. & missessi oration e Elevolemane & li ochi al cielo & dicea, o dio mio. Et cusi di cedo & lachrymado sorte ello stette isino al matio sepre repen tédo.odiomio. & no altro. & qsto diceua cotéplado la excel. létia dla divia trinita la gle degnava d colender al modo che periua & plosuoseruo fra, pouerello dispoea dmeter imedio. & salute d'la sa sou l'altri. Et poi illumiato d'spô sco uide dgrade cose ch dio douea far mediate lui & lordie suo. coside rado la sua isufficieriachia mana dio co la sua pieta & potetia seza la qui ni et e no po la huana fragilita: che suplisse aiutare acopir allo ch ple ii poteua. Vededo mis. ber. plo lue de la la pada li acti duorissimi d. s. E. & coliderado tutte le pole ch di

cea so tocato dal sposco a mutare la vita sua, si che sacta la ma tina chiamosco fra. & disseli. Frate fra. Io hoal tutto disposto nel mio core de abadonare el mondo e seguitare tutto allo che me comaderai. Aldedo alto. s. si se relegro i spo & disse cosi.Misser bernardo qstoch dicete e opa si grade e maraueglio sa che de cio se uole rechieder cossiglio al nro signor lesu cristo & pregarlo che li piaq dimostrar sopra de cio la sua uolota:& isegnarnela acio che la possiamo mettere ad executioe. & pho adiamo al uescouado doue e uno bono prete & fareo dire mes la.& staremo ifino a terza pregado dio che ne le tre apture de lo messale ne demostri la uia che douemo elezer. Respose mis ser Bernardo che li piaceua. Alhora se messeno adar a lo uesco uado. Et poi chebbeno aldita la messa & stati i oratioe i sino a terza.lo prete p preghi d. s. frã, prese lo messale & il sco legno de la croce lo apse in noe de dio tre uolte. Ne la pria aptura occorse la parola che dice christo in euangelio a zoane. Se tu uoi essere pfetto ua & uédi zo che hai & dalo a li poueri & seguita me. Ne la secoda aptioe occorse glla parola che disse christoa liapostoli gdo ello li mado a predicare che no portasseno bastone ne tascha ne calciameti ne dinari, uolendop gsto amae strarliche tutta la loro speraza era i dio. Ne la terza aptioe oc corse glla parola che christo disse. Chi uole uenire comi abne gale si medesimo & toglia la croce sua & seguitime. Alhora.s. frãidisse a misser bernardo. Ecco che christo si ne coseglia. Va adocha & sa alloche hai aldito. Aldito asto misser bernardo se pti & uédi cio chel haueua & distribui tutto a li poueri a ue doue a orphani a moasterii & a hospidali. Et. s. fra. i tutte le co se sidelmete lo adiutaua. Vededo qsto uno che haueua nome misser siluestroche. s.f. daseua tati dinari plo amore de dio a li poueri comosso da la auaricia disse a.s. fra. Tu no me pagasti mai intriegamete qle pierre che tu coprasti da mi p recon zare la giesia & phoche hora hai dinari pagame. Alhora s.f.f. merauigliandose de la sua auaricia misse le mane in grébo de

miser ber. & piene de dinari le misse i grébo d'miser silves dicédo che se più volesse più ne darebbe. Cot éto miser silves stro de li se pti & tornasene a casa & la sera pésado qua che el lo havia sacto el di & repésando la sua avariti a & cossiderado el servore de miser ber. & la scita d. s. s. la nocte sequéte a & due altre no ette hebbe da dio una tale visioe: Che de la bocca, s. s. visiva una croce doro; la cui sumita toccava lo cielo: & le bra ce se extédevano dal oriete insino a loccidete. Per qsta visioe el dete p amor de dio cio che lui haveva & secese frate miore & su de tata scita che plava co dio: secodo che. s. s. più volte puo Miser ber, si melmète spesse volte era rapto i dio in cot platio ne. & s. s. s. s. diceva de lui che lui haveva sodo ordine, im peroche era stato el primo che haveva abadonato el mondo.

Come.s.Fran. ado ala selua p plare co frate Ber. & come lo trouaua in cotéplatione? Capitulo secondo.

Oduotissioseruod lo crucifixo miser, s.f. plapreza d'la pe nitétia & plocotinuo piagere era diuetato officieco. Vna nolta tra le altre el lo se pti da sologo doue lui era. & ando ad uno logho doue era, f. ber, p plare colui de le cose divie: & gio gédoa lo logo lo trouo che lui era ne la selua i orone: & tutto cogiuto co dio Alhora. s. fr. ado ne la selua & chiamolo. Veni disse pla a qstocieco. & fr. ber. no li rispose ni ete. imphoche haueua la mete leuata a dio. & phoche haueua singular gra de plare co dio. & p tato desideraua de plare co lui. Facto alcunoiteruallo si lo chiamo la secoda & la terza uolta & nulla fe ber loaldis phonolires puose de che f.f. se ptitutto descoso lato & merauegliauasseche. f. ber. chiamato tre uolte non era adato da lui. Partédole co osto pesiero, s. s. siado un poco dilo. gatodisse al suo copagno: Aspetame q & lui si ne ado i uno lo go solitario & gittose i orone & pregana dio che li renella sse p ch.f.ber.noli hauia risposto. Et stado cost li uene una uoce ch disse cosi. O pouero homicello di chi setu turbato. deue lhomo. lassare diop la creatura. Frate Ber, quado tu lo chiam aui era

rogiuto co dio: & phono tienia da ti: & no potetia respodere. Hauedo. s.f. qîta risposta da dio icotinete cogra freza ritorno iuerso.f.ber.paccusarseli humilmete delpesierochel haueua hauuto inuerso lui: Vededolo uéire inuerso de lui frate ber se li fece incotra & gittosi a li piedi. Alhora.s.f.fi el fece leuar su 10.8 narrogli co grade humilita el pesiero che haueua hauu to inverso de lui onde cocluse cosi lo ti comado p sca obedien tia che tu faci qllo chi ti comandaro. Temedo frate ber, che. s. f.noli comadasse glche cosa excessiua: uolse hoestamete schiuare alla obedietia: ode li respose. Iosoto apparechiato a fare la uostra obedientia se uoi me pmettite de sare qllo che io do mandaro da uoi. & pmettedoli.f. disseli frate ber. Dite padre alloche uolete chiofaza. Alhora. s.f. disse. loti comado psca obediétia chep puire la mia presuptioe hora mi gettaro îter ra supio & tu mi metti luno piede suso la gola & lastro suso la bocca: & coli me passi tre uolte de luno lato a laltro, dicendo mi uergognia & uitupio. & specialmete dicedomi. Villano si gliolo de piero ber. ode uene a ti tata presuptioe che sei una ui lissima creatura. Aldedo gsto frate ber, bech molto li fosse du roa farlo pur pla obediétia sca gto puote piu cortesamete si adépi glloche. s.f. li hauea comadato. Et facto gsto disse. s.fr. hora comada tu a mecio chio chio faza: pho chio tho pmel so obedietia. Disse frate bernardo. lo te comando chogni uol ta che noi siamo insieme tu me reprehendi de gli mei dese cti. De che sancto francescho forte se meraueglio, perho che srate bernardo era di tanta sanctita che lui no lo reputaua repre hensibile di cosa alcuna. & quando sancto francescho uolea parlare con lui piu tosto che potea se dispartia. Et era una gra de deuotione a uedere con quanta charitade sancto Francesco usaua con frate bernardo sigliolo primogenito.

Come sancto Francescho ando a sancto i acobo: & sece sare di loghi di frati; & come aparse uno agelo in forma humana.

Capituloterzo,

L pricipio de lordie quado erão pochi frati & no erão achora presi li luoghi. s. f. ado a. s. i acobo de galicia. & meosegoalgti frati: fra ligli fo frate bernar. & itrado iuna terra trouo uno isermo: algle hauedo copassione disse a frate ber. Figlioloio uoglio che tu remaghi a seruire a osto in fermo. Et frate ber huelmete riceuete la soa obedictia & rima se i gllo logo. &. s. f. fr. ado co li altri frati a. s. i acobo. Essedo gio tila & stado i orone fo reuelato a.s.f.che lui douea preder mol ti loghi plo modo imphoche lordie suo si douea dilatar & cre scere. Et p qsta reuelatioe comicio. s.fr. préder de li loghi in ql le cotrade. Et ritornado, s.f.pla uia de pria troud frate ber. & lo îfermologle era guarito. ode. s. f. cocedete la no segnte a fra te ber che lui adasse a.s. iacobo &.s. f. fr. torno i la ualle de spole ti.& stauasi i uno logo deserto co frate elia: & alcui altri, sigli grade reueretia li portauao: pche sapeuano che dio li reuella ua cose grade ne le orone. & aduene uno di che essedo. s.f. i oro nene la selua uno zouene bello apparue ala porta & era apă rechiato a camiare: pico a la porta de lo logo: & si îfreza tato cheli fratise marauegliauano de si facto mo de picchare. An do frate masseo apse la porta e disse a qllo zouene. Onde uetu siolo che pare che non ci sosti mai si hai battuto sorte. Disse el zouene. Coese die battere, Respose frate masseo. Batti tre uol te poi aspecta tato che habi dicto el printil se igsto mezo no uieni batte unaltra uolta. Disse el zouene io ho grade pressa. & phobatto forte. son uenuto a plare a. s. fr. ma lui sta i selua i coteplatioe & phonolo uoglio disturbare.ma ua & madami frate elia che io uoglio fare una gone. Ando frate mas. & disse a s.elia che adasse dal zouene & ello no uolse adar & fra mas. no sapea che dir a colui ipho che se diceua tra elia no po uéire métiua. & se diceua cono uolesse uéir temea d darli malo exé pio e i qstoche frate masseosta ua tropò el battete unaltra uol ta: & stado un poco uene. f. mas. e disse. Tu n hai seruato la do rrina di batter, disse el zouene, f, elia n uolse ueir a me; ma ua

e di a fr.f.ch so uenuto a plar co lui dili che madi f.elia da mi Alhora fra mas. ado da si.f. qle orana ne la selua co la saza le uata uerso el cielo & dissegli labassata dl zouene & la risposta de fr.elia. & lo zouene era lazelo dio i forma huana. alhora s.f.nomutadose de loco & no abassado la faza disse a.f. mas. Va & di a.f. elia che pobediétia incotinéte ello uada a qllo zo uene. Aldedo.f.elia la obedieria de.f.f. ado ala porta molto turbato & co gra ruoresi apse e disse a gllo zouene. Che uotu respose el zouene. Guarda fr. elia che tu non sia turbato, pho che lira no lassa cerner la uerita. Disse frate elia: Dimiglio ch tu uoi da me. Disse lo zouene. lo ti domado se a li observatori del euagelio elicito de magiare de cio che aloro e posto inanci secodo che dice cristo a li discipuli: e domadote acora se nissuno homo elicito de metere loro i anci cosa cotraria ala liberta euagelica: Respose fra elia supbamete. lo so be qsto. ma io no ti uoglio respodere. Va p li facti toi. Disse lo zouene. Io sapei rnder a alta gone megliochti. & f.elia sarro luscio i furia & p tisse: 8 poi tra si medesimo pelaua la dea gone 8 si la sapeua soluer. & pche lui era vicario de lo ordie & haveua facto oltra la costitutioe de lo euagelio: & oltra la regola de s.f.f.che niuo fratemagiasse carne, si che no sapedo deschiarar tal dubio & cossiderado la molestia del deo zouene de tal gone: ma ello era ptito. Sco. f. al qle ogni cosa da dio era stata reuelata torno de la selua & fortemete co la lta uoce rprese frate elia dicedo. Mal fate elia supbo: cacciati da uoi li ageli sati ligli ciuegano ama estraresiots dicoche io temoforte chep la tua supbia no sinis si fora di gsto ordie. & cosi li auene poi coe. s. f. li predisse. pho che mori fora de lordie el di medesimo: & iglla hora che lage lo se pri si apse a frate ber logse tornaua da fii acobo & era ala riua duno grā fiume: & salutolo i suo léguazo: dicendo. Dio tedia pace o bono frate. marauegliadose frate ber. & cossidera do la belleza de lo zouene & la logla de la sua pria co la salui tatiõe pacifica si lo domado, un de uene tu ho zouene, respo-

no intorno moli făciulli & hoichi li tiraua el capuzo d drieto & chi denazi: chi li butaua poluere chi prede. chi lo spezeua de q & chi de la: &.f. ber. sépre patiétissimo co lo uolto alegro no se la métaua & no se turbaua & sépre tornaua a gilo logo p sostenere tutte le cose i patiétia. Imphoche la patiétia e opa d plection & pua de uirtu. Vno sauio doctore uededo tata costa tia de f. ber no se uete mai turbato p tate igiurie sacte disse in fra si medesimo. ipossibile e che costui no sia uno sco. & sea p ximoa lui. & si lo domado chi lo era & pche el era uenutoli: & f.ber.prifposta se tiro del senola regusa d.s.f. & disse la lezes se lecta chel haue cosidera lo altissimo stato de perfectioe, ese uolto uerso li soi copagni & disse. Veramete osto e el piu alto stato de religiõe che uedesse mai. & osti tali hoi si sono sci. pch lui & li soi copagni si sono sci & servitori de dio. ptato tutti ql li ch li da fastidio sono maledecti da dio. & dissea frate ber. Se uoi uolessi préder loco nel ql uoi potessi comézar seruir a dio io uoletieri ue lo daria, disse, s.ber, lo credo che gsto ue habia i spirado iesu christo. Ephoio accepto uoletiera la pferta. Alhora lo iudice alegramete meo.f. ber. & deteli lo logo pmesso & faceuali le spese. & dalhora inac fu pre & desésore de st. ber ; & de li soi copagni. Fr. ber. pla soa couersatioe comicio molto esser amato de la gete, ma lui coe uero servo de cristo; temedo chilhonor di gsto modo no ipedisse la salute de la ia soa : se pti & adoda.s.f.k. disseli. Prelologo e preso dla cita de bologna. madaghedeli fratich lomatega. iphoch mi no faceua li piu guadagno. Alhora. s. f. aldédo tutto pordie coe dio auea adoperatop.f.ber.regratio dio che cominciaua a dilatare li poue relli discipuli de la croce. & alhora el mado de li soi copagnia bologna & ilobardia ligli preseo molti loghi. Coe.s.f.bndis se.f. ber. & coe el li lassolor die in ne le mae.

Ra.f.ber. dtata scita cb.s.s.s.li portaua grade reueretia spessel eu olte lo laldaua. Essedo uno di s.s.f. deu otaméte in orone se foreuesato da dio chel fr.ber. p diusa pmissione douea sostener

molte battaglie da li demonii. &. s. s. s. f. sogle amaua preghaua diop lui co la chrime ch li desse uictoria dal demoio. Et orado s. fra. foli reuelato che frate Ber. hauera uictoria de tutti li soi inimici. De legle pole. s. fra. hauea gradissima allegreza & re gratio dio. & da glla hora ianzi li porto mazor amore & lo di mostro no solamete in uita: ma etiadio ala morte. imphoche uenedo.s.fr.ala morte a modo di allosco patriarcha iacob do mado doue e el mio primogeito. Venia mi figliolo acio che te benedica la ia mia pria che mora. Alhora frate ber. disse isecre to a frate elia loquale era uicario del ordine. Padre ua ala mã drita del scoaciochel re benedica. & ponedose frate elia da la man drita.s.f.fr.che hauea pdutolo uedere plo tropo piagere: puose le mane sopra el capo de frate elia & disse. gstonon e lo mio priogeito frate ber. Alhora frate ber. ado da lui a la man sinistra &.s.f. fr. alhora cocielo le brace in croce & misse la man drita sopra el capo d frate ber. & disseli. benedica te lesu cristo coetu sei lo prio i lo ordie & exepio eu agelico a segrar christo nela euagelica pouertade. Imphoche no folamete tu desti el tuo îtegramete a li poueri pamor de dio. ma etiadio ti medesi mo offeristi a dio in oftosco ordie isacrificio de suauita. Bene dicto sei tu adocha da dio & da mi pouerelo seruo d benedicti one eterna. Ch te benedira sia benedicto & chi te maledira no remaga seza punitioe. Sia lo pricipale dli toi fratelli & a tut ti li toi comadameti li frati obediscano. Abi licetia de receuer a ofto ordine & di cacciare che tu uorai. & nullo frate habia si gnoria de ti & sia a ti licito de adare & stare doue te piace & da po la morte d.s.f.li frati amauano & reueriuano frate Ber. co me uenerabile padre. & uenedo lui a morte uene da lui molti frati de diuerse pretra ligli uene gllo i eratticho & diuio frate egidio logle uenedo frate ber. co grade allegreza di se. Sursu corda. & frate ber. sco disse a uno frate secretamente che appa rechiasse a frate egidio uno logo apto ala cotéplatione. & cosi so facto. Essendo frate ber ne la ultia hora de la morte se sece

drizare & ploa li frati cherano ditorno dicedo. Catissimi fra telli io no uoglio dir tropo pole ma uoi doueti cosiderar che lo stato dla religio e che io ho hauuto uoi lo haueti. & asto co io ho hora uoi acora haueriti, io trouo asto ne lania mia co p mille moi easti a asto io no uoria non hauere seruito a dio. & ogni ostesa che io hosco chiamome i colpa a dio. & uoi fratel li amatiue luo laltro. & dapo de astri boni amae strameti reponedosi isuso lo lecto diueto la faza sua spledida & alegra oltra mo. di che tutti li frati se maranegliana. & ia la seria la asto a ado ala uita bta dli sci ageli. Coe si sado a far la aresia ad una isola. & no mazo se no mezo pae. Ca. vi.

Luerace servo de cristo miser. s. sra. pho cb i certe cose so J qui uno altro cristo dato al modo psalute dla gete dio pa dresi lo volse fare imolti acti conforme & simile al suo siglio lo si coe se demostra nel uenerabile collegio de li dodeci copa gni. & îlo mirabile mysterio dle sce stigmate. Siado una nol tail.fra.el di de carleuale al lato al lago di posa icasa duo suo dnoto li fospirado da diocbello adasse a far glla gresia i una ilola del dicto lago: di chi sco, fr. prego quo fuo fuo duoto pamor d'dioche lo portasse co la soa nauicella a glla isola de lo lago ilogle no hitaua nissua psoa. & gsto facesse la nocte del di de la cenere acio ch ploa no se ne auedesse. Et costui p la grande deuotiõe chello haueua is so fr. adepli lo suo prego: & portolo ala dcã isola. & sco fr. no porto co lui altro che do pani. Et scofr. pregogllo suo amigoche no reuelasse a nessuo che ello sosseiglologo: & chellono adasse plui seno i la zobia scar & cosi se pti da lui:sco fr. romase la solo. & no era li alcua habitatioeine la gle se potesse reducer. & etroi uno siepe molto sortelogico molti rami & soglie haueua acocio: a mo duna capanella. & iui se messe i orone a contéplar le cose celestiale & li piagetetutta la gresia séza magiar. & séza beuere altro: chlamita duno de alli păi secodo ch trouvallo suo deuoto: la zobia sca da loritorno da lui: logle retrouo do pani uno & mezo & laltro mezo se crede che sco fr. lo mangiasse. Poi i gllo pprio logo fece dio molti miracoli p li soi meriti. p la que cosa comezarono li hoi edificare de le case & habitarui. & in poco tepo si fece uno bono castello & lo logo di frati chi se chi a ma logo de lisola. & anchora li hoi & le done de qllo castello hano grande reueretia & deuoto e i qllo logo doue sco fran. se ce la dea que se fec. s. f. co frate le o e la udado la tribulatio e de la croce. Capi. vii co frate le o e la udado la tribulatio e de la croce. Capi. vii co

Egnando una uolta s. fr. da posa a sca ma di anzoli con frate leone al tepo del inerno era lo freddo grandissimo che forte lo cruciaua chiamo frate le o e di seli. O frate le o e: auega dioche li frati miori in ogni terra diano grande evem pio de scita nietedimeo nota che no e pho psecta allegreza. Et adado piu oltra. s.fr. el chiamo la secoda uolta. O frate leo ne béche li frati illumini li ciechi discacili demoii dano il p lare a li mutiche e maior cola resusciti lo morto de gittro di. scriui che icio no epscă alegreza. & adado uno poco. s. f. crido forte. o frate le oe. sel frate miore sapesse tutte le ligue & tutte le scie siche sapesse poherare & reuelare no solamete le cose su ture ma etiadio li secreti de le coscie & de li ai scriui che in cio noe pscă allegreza. And ado uno poco piu în aci. sco fra. chia moanchora forte o frate leoe pecorella de dio ben chel frate miore pla co legua de angelo, sapi li corsi de le stelle. & le uir tu de le herbe, e fusseli reuelati tutti li secreti de la teera. & co gnoscesse tutte le uirtu de li ucelli & de li pesci. & d tutti li asa li&deli hoï. & de li arbori. & de le prede: & de le radice. & dla q. scriui che no epsecta alegreza. Et adado uno poco ancora i nazi.s.f.chiamo forte.ofrate leoe. Be chel frate minor sauel se cosi be predicar ch couertissi tutti li isideli a la sede d'cristo scriui ch no e pfca alegreza. & durado gsto mo di plar bene p adare d.x.miglia frate leoe co grade admiratioe lo dimando & disse. O padre io te prego da la pte de dioch tu me dica oue pfecta allegreza. Et scofran, li respose gdonoi zozeremo a

madona sca ma. dli agelicosi bagnati pla pioza agiaciati p lo fredo. & isangati de sango. & assici d same. & batteremo ala porta de lo logo el portenaro uera adirato & dira. Chese te uoi. & noi diremo: noi siamo dui de uostri frati. & colui pi ra: uoi no diti uero, aci siti doi ribal di che adati robado le ele mosyne de li poueri & iganado lo modo. Andate uia: & no ci aprira. & faraci stare de fora a la neue & a la q co el fredo & co la fame isino ala nocte. Alhora nui se tata igiuria & tata crus deltade noi sosteniremo patiétemete senza turbatioe & mur muratioe de lui. & pélaremo huelmête & caritatiuamete ch allo portinaro ueramente ne cogno sca. & che dio lo facia cof plare cotra de noi o frate le one scriui che li e psecta alegreza: & se noi ple seraréo battado. & lui uscira fora turbato: & coe galiossi iportuni cazara noi couillanie & cosquanzade dice do. Partiteui de gladrozelli uilissimi. adate a lospitale: q no mazareti uoi ne albergareti uoi, se qsto noi sostenire o patie temete co alegreza & co bo core o frate le oe scriue che i osto e pfecta alegreza. Et se noi pur costrecti de la same del fredo & de la nocte pur battaremo & chiamareo & prégaréo che p lamor de dio co gra piato che lui noi deba aprir & metere de tro. & lui piu scadalezato dira Costoro sono galiofi iportuni ioli pagaro bene coe sono degni. & uscira fora co uno bastoe nodulo. & pigliarece pel capuzo: & sdegnato gitterace a fra & uolteraci ne la neue. & batteraci a nodo a nodo con glio ba Ronz. Se noi tutre oste cose sosteniré o patiétemete & co alle greza pesado le pene d'cristo bindeo legl noi douemo sosteni rep suoamor. ofr. le. & igstoepsca alegreza. & phoodi la co clusioe fr. le. Sopra tutte le gre de lo sposcolagi cristo cocede a li aici soi si e uicer si medesio uoletiera plamor d'cristo & so. stener pene igiurie & dessassisphochitutti li altri doni d'dio noi no se possião gloriar phoch no sono nri ma da dio. Ondediceloaposto. Co haitu co no habi da dio. & setu lhai hauu ro da lui pcb teneglorii coese tu hauesse dte, ma nela croce di

la tribulation de lassifictione se possemo gloriare, phoche q sto enro, & phodice lo apostolo. No me noglio gloriare se no ila croce del nro signore iesu cristo. Al gle sia sépre honore & gloria i secula seculo y amé. Coe sco fr. essédo co frate le oe no hauedo breuiario da dire el matutino. Capitolo, viii.

Ssendouna volta scofr. nel pricipio del ordie co frate le onein uno luogo oue no haueua libri da dire lo dino offi cio ddo uene lhora del matutio disse sco fra frate leoe. O fra te leoe carissimo noi no habiamo libri ne breuiario co logle noi possiamo orare lo officio del matutio. Ma acio co noi pos siamo expedere el reponto in laude & gloria de dio. io diro: e tu me respoderai coe te insignaro, lo diro cosi, o frate fra, tu fe cisti tati peti & mali nel seculo ch tu sei degno de loi ferno. & tu frate le ce respoderai ueramete tu meriti lo iserno psondis simo. Er frate leoe co simplicita colubia respose noi étiera pa dre comeza al nome de dio. Al hora sco fra. comezo a dire. O frate fratu fecisti tanti mali & tati petinel seculo che tu sei de gno de lo iferno. & frate leoe respose. Idio fara p te tanti beni: che tuandarai in padiso. Disse sancto francesco. Non dire cosi frate leoe. ma quando diro Ofrate francesco: Tu hai facto tante cole inique cotra dio che tu sei degno de essere malede tto da dio. Et tu respoderai cosi. Veramete tu sei degno de esse re messo tra li maledecti. Et frate leone respose uolentiera pa dre. Alhora sancto fracesco disse: O signor dio del cielo & del la terra. lo ho comesso cotra te tante iniquitade: & tanti pec catische al tutto io son degno da ti essere maledecto. Et frate leone disse Osancto francesco: dio te fara tale gratia : che tra Inbenedecti tu serai benedecto. Sancto francesco mera ueglia dose che frate leone respodeua pur lo contrario de quello che lui lihauia imposto: si lo reprende dicedo. Perche no respon di come io tho insegnato. lo ti comando per sancta obedetia: che tu mi respondi come ioti insignaro, lo diro cosi. O frate fracesco ofrate francesco catiuello pesitu che dio habi miseri

cordia de ti: cocioliacola che tu habi comessi tanti peccati con tra lo padre de la misericordia & dio d tutte le cosolatioe & tu non sei degno de trouare misericordia. Et tu frate leone peco rella respoderai, p nisuno modo tu no sei degno di trouar mi sericordia. Ma quado. s. s. disse oftate frances. catiuello pesitu che dio habi misericordia de ti. Et frate leone respose. Dio fara tego grande misericordia. & sopra essa te azonzera molte gratie. A qîta resposta scofran. dolcemete adirato disse a frate leone. pche hai en hauuto tanta presu prione de fare cotra la obedietia. & gia tate uolte tu hai risposto tutto lo cotrario de gllo che io tho iposto. Respose frate leone humile & reuer & te. Diolosa patre mio che ogni uolta mi ho posto in core di re spondere come piace a ti & non coe piace a mi. de che.s.fra.se maraueglio& disse frate leone.lote pregocharissimamete che qîta uolta tu me respondi coe tho isegnato. Respode frate leone. Dial noe de dio che p certo qua uolta ti respondero coe tu uorai. Et, s. frā. lachrymādo di se. O frate frācesco catiuello pélituche dio habia misericordia deti. Respose frate leone & & disse. anci grande misericordia receverai da dio & exaltara ti & glorificarati i eterno. imphochse humilia sera exaltato & iono possoaltro dire. impcio che dio plap la boca mia. & cosi in asta humile cotetione co molte la chrime & cosolatioe spirituale uegliarono isino al di. Coe fr. mas. uolse pua re.s.f.fr.sel era cosi huile come lui se mostraua. Capi.ix: Imerado una uolta.s.fr.nelo logo de la portiucula co.f. masseo da marignano ho de grandescita & gra de plare de dio: uno di l'frattornaua de la selua da la orone. & essendo a lo uscire de la selua lo dicto frate mas uolse puare coe el fosse huile: face dose incotra: & gsi puerbiadolo disse pche a te & sco.f. responde che equoche tu uo dir. Disse fratemas. dicop che a teuene tutto el modo dreto. & ogni ho par che desidera uederte & aldirte & de obedirte: tu no sei bello ho de corpo. tu

non sei grade de scietia tu non sei nobile. Duq donde hai tu

che tutto el modo te uegha drieto. Vdendo q stosco francesco tutto ralegrato in spo drizando la saza in cielo p grande spa ciostete cola mete in dio. & poi ritornado in si se ingenochio & rédegratia & laude a dio: & poi co grande servore se revolle a frate masseo & disse. Votu sapere pche a mi tutto el mondo negna dreto qito hoio da qili ochi de lo altissimo liqli in ogni loco cotéplano li boni & li rei, impho che alli ochi scissi. mi no hano ueduti tra li hoi peccatori nisuno piu uile & piu i sufficiéte & piu gran peccator de mi. & phoa fare que grande opatioe chel intéde de fare no. ha trouato piu uile creatura so pra la terra. Ephoha electomi p cofoder la nobilita Ela gra deza & belleza & la forteza & la sapiétia del modo: acio che le cognosca che ogni uirtude da lui & no da la creatura & ne suna psona se possa gloriare nel cospecto suo ma chi se gloria le glorii in lo signore a cui e ogni honore & ogni gloria i eterno. Alhora frate masseo a cosi humile risposta dicta co tanto teruore le spaueto cognobbe certamete cb.s.fra.era uerame te fodato i uera huilita & deuotioe. A laude & gloria del no strolignore lesu cristo:

Comea Siena se tagliauano alquati hoia pezi. & essendo la

sco.francesco li predico & misseli bona pace.

Ndando uno di sco fracesco per camio co frate masseo, el dicto frate masseo adaua uno poco inanci. & zozen do ad uno trebio de la uia, p laqual uia poteua andare a sena a siorenza & a Rezo. Disse frate masseo a sco francesco. Padre sco p quale uia debiamo andare. Respose sco francesco, p alla che dio uora. Disse frate masseo. Come potremo noi sapere la uoluta de dio. Respose sco fra. Al segnale che te daro, ouero con ti mostraro. Onde io ti comando per merito de la sancta obe dietia che in questo trebio ne lo logo doue tu tieni li diedi tu te giri intorno come fano li fanciulli & no restare de uolgerte se io n tel dico. Alhora frate masseo se comeza auolzer storno

a tato se uolse che plo uettigine del capo: loqle se sole generat p cotal zirare lui cade piu uolte îterra. Ma no dicedoli. s. frã. cherestasse. & lui uolédo sidelmente obedire se dirizaua & co minciaua ala fine quado se uolgea be forte disse sco fran. Sta sermo & noti mouere. & lui restete: & sco fran. domado inuer sogle pte tientu la faza, Respuose frate masseo inuerso Sena. Dice. s. fra. glla e la uia pla gle uole dio che noi adiamo. Anda do pla uia frate masseo sorte se marauegliaua de ollo ch sato fran hauea facto fare come li fanciulli inaci a seculari ch pas sauano, Nietedimenop reueretia no era ardito de direniente al padre. Et approximadose a Sena lo populo de la cita oldi d louenimeto del sco & ueneron li incotra. Et p deuotione por toronolui & el copagno infino alo uesconado che no toccoro no niete di terra co li piedi. In olla hora alquati homini de sie na cobatteuano isieme. & za erano morti doi de loro. zozendoli.s. sca predico a loro si deuotamete & si sanctamete che li redusse tutti a pace & grade unitade & cocordia insieme.plaqual cosa oldedo el uescouo de Siena glla sca opatioe che sato fraceschohauea factosi loiuitoa casa & loreceuette cogradis simo honore allo di & alla nocte. alla matina sequete sco fra. uero huile logle ne le sue opatione no cercaua altro che la glo ria de dio: se leuo ptépo con el suo compagno, parrisse senza saputa del uescouo. de che frate masseo andaua, murmurado tra si medesimop la uia dicendo. Che e qsto che ha facto qsto bono ho girare me sece coe fanciullo. & al uescouo che lha tã to honorato no ha dicto pur una bona parola: ne regratiarlo Et parea a frate masseoch stofracescose fusse partito indiscre taméte. ma poi per divina inspiratioe retornado in si mede simo. & reprehendendosi medesimo disse in suo cuore frate masseo. Tu sei degno de lo inferno per la tua indiscreta super bia imperhoche nello di de heri frate franceschosi fece si de gne operatione.che se lhauesse facto lang lo de dio no sareb benostate piu merauegliose. Onde sel te comadasse che tu ge

rasse le prede solo dotseresti obedire, che cio che lui ha secto in qsta uia e pceduto da la ordiatioe diuina: si come se dimostra nel bono fine che e seguito. pho che se no hauesse repacificati coloro che cobatteuano insieme no solamete molti corpi : coe za haueano comezati: sarebbeno morti di cortello, ma etiam dio molte anime lo demoio hauerebbe tirate a lo inferno. & p hotu sei stultissimo& supboche murmuri di alloche maise stamete pcede da la uolota di dio. Ft tutre qste cose legle frate masseo dicea nel core suo furono da dio reuellate a sa fran. Vnde approximadose a lui.s. fran. disse cosi. alle cose ch tu pe si hora tu tieni, pch elle sono boe utile & da dio inspirate, ma la pria murmuratioe che tu facesti e cieca uana & supba. & fo a ti messa nel aso dal demoio. Alhora frate mas. chiaramete sa uide che. s. fran la peua li secreti del suo core. & certamente co prese che lo spirito della divina sapietia dirizava itutti li soi acti lo padresco. A laude de lo spirito sco. Amen.

Come sancto fracescho uoledo humiliare frare masseo secelo portinaro. & detteli molti officii. Cap.xi.

sitiasse el capuzo. & iclino el capo. & huelmete ticeuette & p segro gsta obediéria p piu di facédo lossicio d la porta & de la elemosyna & de la cucina de cheli copagnico e illuminati da dio cominciono a setire ne li cori loro grade rimordimeto, co siderado che fra ma era hodi grade psectioe coe egli o piu& a lui era posto tutto el pesso del logo. Enon a loro, plagl cosa loro se mosseno tutti ad uno uolere & adarono pregare lo padrescoche li piacesse de distribuir tra loro gli officii impho che le loro cosciétie palcuo modo non poteuano sostenire che frimali portasse tata fatiga. Oldedo osto si credete aloro cossiglio. & cosenti aloro uoluta. & chiamado fr. mas. si li disse Li toi copagni uoglieno sar parte de li officii chio tho dati.& phouoglioch li dicti officii le diuidão. Dille fr. mas. co grade huilira & patiétia. Padrecio ch tu me îponi de tutri o de pte re putofacto da dio: Alhora, s.fr. ui dedo la carita d coloro & la huilita de fr.ma, sece loro una predica merauegliosa de la scis ssima huilitaamaestradoli chatomaiori doni & greci da dio tatonoi dbiamo esser piu huili iperhoche seza huilita nissu na uirtu e acceptabile a dio. Et facta la predica distribuigli offici cogradissa carita. Alaud & gloria diesu christo. Amé.

Come. s. fran fu leuato da la oratioe : & si gitto frate masse con el suo siato in aere, poi a roma gli aparse santo pietro &

Lancto paulo. Capitulo, xii.

I maraueglioso servo de cristo, s. s. p cosirmarse psectame tea christo in ogni cosa. El gle secodo che dice lo sco evan gelio mando li soi discipuli a dui a dui a tutte glle citade & lo ghi: doue lui douea adar. Dapoi che ad exepio d christo lui ha ueua radunato dodexe copagni si li mado a predicare a dui. & p dare loro exempio d la vera obedietia dui i pria comicio. Pri mamete ad exepio de christo, logie comecio prima a fare & a mostrare. Onde habiado insignato a li copagni la tre pte del modo, lui prededo frate mas, per copagno prese lo camino in verso la franza. Pervenedo uno di aduna villa assai affanna.

i andarono lecodo la regola médicado del panep lo amor de: dioscofran andopuna uia: & frate masseop unaltra ma per hoche scofran. era uno hotroppo despresiato & picolo de cor por & pho era reputato uno uile pouerello da chi no lo cogno scena & phonocatto se no pochi & pizoli bochoni de pae sec co. Ma frate masseopche era grande & bello del corpo si li su rono dati boni pezi de pani grandi & del pane itiero. Accatta to che li hebbeno fi se redusseno isieme fuora della uilla i uno luogop manzare doue era uno bello fote. & a lato hauea una preda larga sopra logle posseno ciascaduno le elemos yne che loro haueano acatato. Et uededosco francesco che li pezi del pane de frate masseo erano piu & piu belli & grandi che li soi fece gradissima allegreza & disse cosi. O frate masseo, noi no siamo degni de tanta roba: & disseci qsto più uolte. Disse fraz temasseo. Padremio carissimo: come se puo reputate & chia mate thesoro: doue etanta pouerta & mancameto de glle coseche bisognano. Qui non e toaglia ne coltello ne taglieri.ne scudelle:ne casa ne mésa:ne sante ne santesca. Disse alhora.s. fran. Er qîto e q llo che io reputo grande the soro ou e no e cosa nisuna aparechiata p industria hūana, ma ciochece appare chiato dala puidetia divina, si come se vede manisestamente nel pane accatato ne la mésa de pietra cosi bella & nela sonte cosi chiara. Et perho io toglio che noi pregamo dio chel teso to de la sancta pouerta cosi nobile loquale ha pseruidore dio ne faza amare co tutto lo core. Et dicte queste parole & la sca oratione. & presela resectione corpale di quelli peci de paner & de quella aqua se leuorono per caminare in franza. & zon zedo a una gielia sco francesco disse a lo compagno. Intremo in questa giesia ad adorare. & sco francesco se nando dreto las tare & possession oratione: & in alla oratioe riceuette de la di uina uisitatiõe si excessiuo seruore: logle insiamo si sactamé telanima sua alo amore de la sancta pouertade che era plo ca: lore de la faza & plo nouo sbadachiare de la bocca parea che:

P. .

168

quiasse siama damote. & rimanedo cosi affocato al copagno disse cosi. A a a frate masseo: dime ti medesimo. & cosi disse tre uolte. Et nela terza uolta sco fracesco leuo frate masseo in aere & butolo inaci a se p spacio duna hasta. De che frate mai Seo hebbe uno gradissimo stupore. & seti grande dolceza. & sacto questo disse sco fracesco. Compagno mio adiamo a san cto petro & a sco paulo: & pregamoli che ne insegna a posse! dere el tesoro de la sca pouerta: imperho che le si dignissimo: che noi non siamo degni de possederlo in li nostri uaselli uilissimi, conciosiacosa che questa sie quella uirtu celestiale: p laquale tutre le cose terrene & transitorie si calcano: & per la quale ogni impazo si toglie dinanci a lanima i acio che la se possa liberamete con dio eterno cogiongere. Questa e quella uirtu che sa lanima anchora posta in carne couersare in cielo con li angeli sancti: & questa e quella uittu che accompagno Iesu Christo in suso la croce. con Christo so sepelita. con chri sto resuscito.con Christo etiamdio monto in cielo. & laquale etiamdio in questa uita concede a le anime che de lei sinamo rano. & prendeno legiereza de uolare in cielo, conciosiacosa: che ella guarda le arme de la uera humilita & de la carita. Et perho pregamo noili sanctissimi apostoli de Christo: liqualci forono perfectissimi amatori de questa parola euangelica co ci acatemo questa gratia del nostro signore iesu Christo. & p la sua sanctissima misericordia ci conceda de meritare di esse re ueri amadori de lo immortale idio & humili & obedieti di scipuli de la preciosissima amantissima & euangelica pouer tad. & in queste parole zonsemo a Roma: & intrasemo nella giesia desancto pietro. Et sancto Francesco se puose in oratio ne in uno catuncino de la giesia: & frate masseo in uno altro. Ft standolongamente in oratione co molte lachrime & con grande deuotione appariuano a sancto francesco questi apo stolisancto pietr & sanctopaulo con meraueglioso, spleudo tecosi dicendo. Imperho che tuadimandi & desideri de ob

b iiii

servare gloche christo e gsti apostoli observano: lo nostro si gnoriesucristosi mada a ti adannuciare che la tua oratione e exaudita; & ha coceduto dio a te & á toi seguaci psectissima. mete lo thesoro de la sanctissima pouerta: & achora da sua pe te te dicemo che qualuche a tuo exépio segtara psectaméte q stodesiderio ello e seguro de la britudine de uita eterna: & tu & li toi seguacisareti da dio benedecti. & dicte qste parole dis parette la sandos scoffacts so pieno de cosolatione: loquale se leuo da la oratiõe & trouo lo suo copagno & domadolo si idio. li hauea reuellato nulla: & ello respose che no. Alhora sco frã ccscogli disse come lisancti apostoli erano apparuti. & gllo che loro li haueuano reuellati. De che ciascuno pieno de leticia determino de tornare ala ualle de Spoleti. Ad laude de Come scofrancesco e li soi compagni parlauano de dio miraculosaméte. Capi.xiii.

Ssendo una uolia sco fracesco in lo comezameto de la re ligio eisieme co li soi copagni in uno logo a plare de chri, stolui i seruore del sposso comado a uno de loro : che nel noe del nostro signore idio aprisse la sua bocca & plasse de cio che lo sposco lo ispirasse. Adimpiédo lo frate el comadamento: & plaude de dio marauegliosamete scofracesco li pose silentio& comado ad uno altro lo semigliate. & obediedo colui:& plado de dio simigliatemete sco fracesco pose siletio. & coma do al terzoche pli de dio: logl similiate comicio a plare si p fundaméte de le cole secrete de dio.che certaméte. f. fr. cogno. beche lui similiatemete come gli altri doi plaua p sposco.an. che quolimostrop expressos signale imphoch stadomi in q sto plare apparue Christo benedecto i mezo di loro in specie & in forma de uno zouene bellissimo: & benedicé do tutti li répliua de tâta dolceza che tutti surono rapti sora de si mede simi. & giaceuano coe morti ino sentedo niete di asto mondo & poi retornando in lor medesimi disse a loro. s. fracesco. Fra telli mei carissimi, regratiate dio: loqual ha uoluto pla bocca: de li simplici reuelar lo thesoro de la diuina sapietia, imphote che dio e colui logle apre la bocca a li muti, le lingue de li simplici fa plare sapietissimamete. A laude del nostro signore ie su cristo.

Come, si fran, ando a magiare co scalara: & de lo miraculo che appareua.

Capitulo, xiiii.

Anctofracescoquadostaua a Sixispesseuolte uisitaua scachiara dadoli amaestrameti. & hauedo ella grande desiderio de mazare co lui. & de cio pregadolo una uol ta & molte lui no li uolea fare qlla cosolatioe. Onde uededo li soi copagni lo desiderio de sca clara disseno a s. s. fran. Padre a noi pare che qua rigidita no sia secodo la carita diuma che suor chiara uergene a dio dilecta che tu no exaudisca i cosi pi cola cosa coe e a mazare teco. & special mete cossiderado che p la tua predicatioe abadono le pope del modo. Alhora sco fra cesco respose. Pare a uoi chio la debia exaudire. Respoderon li compagni. Padre. Digna cosa echetuli fazi qsta gra. Disse alhora sco fracesco. Dapoi chi par a uoi par a mi anchora, ma acioche la sia piu cosolata io uoglio che osto manzare se fa? za in sca maria di anzoli, imphoche la estata logo teporine chiusa in sco Damianoisi li zouara de uedere un pochololo go de madona. s. maria oue la fu toduta & facta sposa de chri Ro: & li manzaremo insieme al nome de dio. Venedo adunque lo di ordinato acio. s. chiara ensi del moasterio co una compa gna accopagnata da li copagni de scofran. uene a madonna sca maria di anzoli: & saluto denotamete la uerzene maria denaci al suo altare oue era stata toduta & uelata: & si la menarouededo lo logo fin a tanto che fu lhora be disnar. Et in q stomezoscofran. sece aparechiare la mésa isu la piana terra si come era usato de fare. & uenuta lhora de lo disnare se mes senoa sedere insieme scofran. & scachiara & uno de li compa gni desco franco la copagna de sancta chiara. El poi tutti li copagni se cociorono ala mesa humelmete. Et p la prima ui uanda sco francesco comicio a plare de dio si altamete & mes rauegliosamete: che descededo sopra loro labondatia de la di uina gra tutti furono rapti in dio: & stando cosi co li ochi: & con le mane leuate in cielo li hoi de la terra de Sisi & de Beto na & alli de la cotrada dintorno uedeuano che sca maria de li anzoli tutto lo logo & la selua che era alhora a lato el logo ardeuano fortemete. & parea che fosse uno fogo grande che occupaua la giesia el logo: & la selua isieme, plagscosa q d Si xi co gra freta corseo la giup smorzar lo sogo crededo ferma mête cheogni cola ardesse.ma zozedo a lo logo & no troua/ do arderenulla intrarono detro: & trouarono sco fracesco & sancta chiara & tutta la copagnia loro rapti in diop cotepla tione. & essendo itorno a glla mésa humile. Di che loro certa mente copreseno che ollo era stato suo go di uino & non mate riale: loquale dio hauea facto apparere miraculosamete a di mostrare & a significare lo fogo del divino amore. de loquale ardeuano le anime di qlli sci hoi & sancte monache. onde lo roseptirono molto cosolati ne li cuori loro & cu sca edificati one poi dopo gradespacio ritornado in si sco Francesco & si chiara ilieme cu li altri. Et sentedosi bene cosolati del cibo spi rituale pocose curarono del cibo corpale: Et cosi copilato ql lo benedecto disinare. s. chiara bene accopagnata si ritorno a sco damiano de che le suore uededola hebbeno grade alegre za phoche temeuanoche sco fracesco non lhauesse madata a riceuere gleb moasterio: si coe hauea za madato suor agne se sca soa sirochia pabbadessa a receuere lo moasterio di moticelli da f oreza. & scofracesco alcua uolta li hauia dicto ap parechiate sel bisognasse chio ti madi i alcuo loco. Et ella co me figliola obediéte si hauia risposto. Padre io son sépre ap parechiata ad ogni tuo comado. & sancta chiara rimase da/ Ihora inanci molto cosolata. A laude d missiesu cristo. Ame

Come sco fra. sece lo terzo os dine. & predico a li ucelli del campo. Capitulo, xv.

Vmile servo de iesu christo sco fr. hauedo ragunato mol,

ti copagni & receuuti a lordine intro in grade péliero & dubi tatione de qllo che douea fare: o di attedere solamete a orare; o alcuna uolta predicare. & sopra cio desideraua molto di sapere la uoluta de dio. Et pho che la sca huilita era in lui no lo lassaua presumere di se non de sua oratione certo di sapere la diuina uoluta con le oratiõe daltrui. Onde lui chiama fra te masseo & disseli cosi. Va a suora chiara e dili da mia pte ch ella co alcue altre piu spirituale copagne pregano dio ch lui saza a noi gra de cognoscere que sia meglio o che io intéda al predicare: o solamete a la oratio e. poi ua a frate Siluestro: & dili losimile. Costui era statonel seculo qllo miser Siluestro logle haueua ueduto una croce doro pceder da la bocca de.s. fr, laque era loga infin al cielo & larga infin a lestremita del modo. Et era osto fratesiluestro de tata scita che cio ch doma daua ipetraua: & era exaudito. Et spessenolte plaua co dio. & poi sco fracesco hauea in lui grade deuotioe. Ando frate mas seo & secondo lo comadamento de sacto fracesco fece lambas. sciata prima a sacta chiara: poi a frate Siluestro: loquale rece uuta che lhebbe inmatinente se gitto in oratioe. & orado heb be la diuia risposta & torno a frate masseo & disseli cosi. Que sto dice dio che tu dica a frate fracesco, che dio no lo chiamo i questo stato solamente pseima etiadio che saciamo fructo de de le anime. & molti per lui siano saluati. Hauuta questa ri posta frate masseo ritorno a sancta Chiara a sapere quello chi ella hauia impetrata da idio. Sella respose dicedo in questo forma. Che ella & le altre sue compagne haueuano hauuto da idio quella medesima risposta: la quale hauea hauuto fra te masseo da frate Siluestro. & con questo torno frate masseo. a miler sancto franceschoi& sancto Francescho receuette lo d cto frate masseo con grandissimo servore & caritade la uadolilidedi: & apparechiandoli el disnare. Et dopo lo maza resancto francescho si chiamo lo dicto srate masseo inne la Celua & humilmente denanci de lui se inzenochio & trasse lo

capucio facedo croce dle brace: & domadolo : chi comada chio facia lo mio signore lesu cristo. Respose frate masseo. Cosi a.f. siluestro & losimilea suorechiara & ala sorachia christo ha uia respoduto & reuellato che la sua uolota siecb tu uada per lo modo a predicare: perho che lui non tha electo pur pti solo ma etiamdiop salute de li altri. Alhora, s. srã. oldito che heb be gîta risposta & cognosciuta la nolota de diose leuo suso: & co gradissimo seruore disse. Andiamo al nome de dio. & prese p compagno frate masseo & frate agelo hoi sacti. Et andiamo coimpeto de lo spirito sco seza cosiderare via o sentiero gion sead uno castello che se chiamaua carmano: & sco fracesco co mincio a prediçare.comadando primo a le rodine checataua noche le tenisseno siletio infina tato che ello hauesse predica to. & le rodine li obedirono. & li predico co tanto servore chi homini & le done de gllo castello p deuotioe li voleua andate dreto & abadonare lo castello, ma sco fr. no lascio dicedo loro No habiati freza & no ui ptite: & io ordiaro qllo che noi habi ati a sarep salute de le aie uostre & alhora peso di sar el terzo ordie p universal salute de tutti: & cosi lassandoli molto coso lati& be disposti a penitetia se pri de li & uene tra carmano& beuegnano. & passando oltra co qllo seruore leuo li ochi & ui de alquati arbori a la uia in su ligli era gsi una infinita molti. tudine de ucelli. de che se meraniglio: & disse a li compagni. Voime espectarite que la uia. & io adaro a predicare a le mie sorochie ocelli. & intronel campo: & comicio predicare a gli ucelli che eranoî terra. & subitaméte qlli che eranosusoli arbori ueneno a lui insieme tutti quatisteteno fermi metre che sco fracesco copi de predicare: & dapoi ache no se ptirono infi no a tanto che lui no diede loro la benedictione sua. Et secon do che recito poi frate masseo e frate iacobo da massa. Andan dosco fracescho da loro: & toccandone con la cappa nisuna se mouea. La sentétia de le parole de la predicha de sancto francesco so gsta. Sorochie mie uoi siti molto tenuti a dio uostro

creatore & sepre in ogni hora laudar lo douete, impho chlui ui ha dato libertade de uolare in ogni logo. Anchora ui ha da to le uestiméte duplicate & triplicate. & apresso pche el reseruo el seme uostro in larca de noe acio che le spanze uostre non uéisseno meno nel modo. Anchora li sett tenuti p lo elemeto del aiere che lui ha deputato puoi. Oltra qsto uoi no semiati & no metiti: & dio ui pasce. & daui leaq puostro beuere. & li arbori alti per sare uostro nido. & dio ueste & uoi & li uostri si glioli. & phoguardatiue. ma sempre studiate de laudare dio. Dicedoloro.s.fra. glle pole tutti comezorono aprire li ochi & el becco extédere li colli & reueréteméte inclinare li capi insi noa la terra. & co acti demostrare che le pole del padre sco da uano a loro grade dilecto: &, s. fra. isieme co loro se ralegraua molto de tanta moltitudine ducelli & della sua bellissima ua rietade. de la loro attétiõe & familiarita. plaglcosa lui in loro deuotamete laudaua lo creatore. Finalmete copiuta la predi catione.s.fr.fece loro lo segno de la sca croce & dette loro licen tia de ptirse. Et alhora tutti qlli ucelli in schiera se leuorono i aere comerauigliosi cati & poi secodo la croce ch hauea sacto loro.s.f.se diuiseno in ättro pte lua uolaua suerso loriete laltra iuersoloccidete.la terza uerso mezodi. & laltra uersolag lone. & ciascaduaschiera adaua cantado merauegliosamente in ofto significado come da s. s. fran cofalone de la croce de cristoera stato a loro predicato. & sopra loro facto lo segno de la croce secodo logle se divideno in attropte. Cosi la predicatio ne de sancto fra. douea p li soi copagni portare p tutto lo modo predicado la croce de cristo. ligli fratia modo ducelli non possedeno cosa alcua ppria in gsto modo a la puideria de dio comettedo la sua uita a laude de dio. ch observo.s.f. & coe lo fratucino uide una bella visione.

No fanzullo molto puro & innocete, ri Cap, xvii, ceuuto fo al ordine uiuedo, s.f. & staua in uno logo pico lonel gle li frati p necessita dormiuano in capo se za lecti, ue

ne sancto fran. una volta al dito logo: & la sera dicta la copie ta se nando a dormire p poterse leuare la nocte ad adorar qua do li altri dormisseno come era usato de sare. El dito sanciullo se misse in core de uedere sollicitaméte le uie de sato. fr. p pote re cognoscer glloche saceua la nocte quado se leuaua. Et acio che lo sono no lo ingannasse se pose qsto fanciullo a lato a sco fr.psétirlogdoseleuasse & ligola corda sua coglla de.s.f.& d asto.s.f.noseti niete. Ma la nocte i priosono quado tutti li fra ti dormiuano. s. s. se leuo & trouo la corda sua ligata & desli gola si pianaméte che lo fanciullo no lo senti. & ando solo in la selua chera apressolo lo logo: & intro in una celluza coli era & possese in orone. Dapo al cuno spacio se desedo que sanzul lo trouo desligata la corda & s. s. fran. esser leuato. Leuosse suso lui: & ando corredo & trouo lusso auerto. & ando a la selua do ue.s.f.fr.era andato. & pesando.s.f.fosse andato in glla medesi. ma selua introlo zouene in la dicta selua. & zozedo apresso lo logo oue, s. fran. oraua comincio a udire un gran fauellare & aproximadose piu pintédere qllo che udiua: & uide una lu ce mirabile: la gle atorniaua. s. fran. & in essa uide Cristo & la uerzene maria & scozoane batista & lo euangelista & molta grand sima moltitudine di angeli liqli plauano co sco fran. Vededo gsto sanzullo & udédo cade in terra tramortito. Poi copito lo misterio di olla appitio etornado. s. s. a lo lego tro uo lo fancillo giacerene la uia come morto. & p compaliio e se lo leuo in brazo & reportolo in susolo leto coe sa el bon pasto re ala sua pecorella. Et poi sapiado da lui come li hauea uedu to la dicta uisiõe si li comado ch no la dicesse mai a psona per sin che sosse uiuo. Et lo sanciullo poi crescedo in grade gra de diose fece uno ualete homo ne lordine. & solo da poi la morte desco franteuelo a gli frati la dicta uisioe. A laude de dio.

De lo capitulo generale facto a madona sancta maria de li angeli. Capitulo xvii. O si delissimo servo de lesu cristo si frantenea una vol

ta uno capitolo generale a madona sca maria de li angeli: alquale si ragunorono oltra ciqumilia frari. & ueneci sco dome negocapo & sodatore de lordine di predicatori: el gle andaua alhora da bolognia a roma. & oldedo la cogregatio e del capi tolo de. s. f. el gle se sacea nel piano de madona sca maria di an gelisiando a ueder cos septe copagni de lordine suo, so ancho ra al dicto capitolo uno cardinale deuotissimo de scofracesco alquale ello hauea dicto che douea esser papa. & cosi fu. logle era uenuto studiosamete da Perosa doue era la corte a Sixi: & ogni di ueniua a uedere sco fra. & li frati soi. Et alcua fiata facea sermõe a li frati in capitolo: & prédea lo dicto cardiale grã dissimo dilecto & deuotioe quado uenea a uisitare allo santo logo& collegio: uededo in olla pianura itorno a.f. fracescho sedédoli fratia schiere: qui sexanta q ceto q duceto q treceto insieme tutti occupati solamete in rasonare de dio. In oratio ne:ilachryme: & in exercitii de carita. Et stauano co tato siletio& cotata modestia che li nosentiua uno ruore ne uno stre pito. & merauegliadose de tata moltitudine & cosi ordiata co lachryme & co grade deuotioe dicea. Veramete qsto e lo cam po & lo exercito di caualieri de dio. No se odiua in tata molti tudine nessuno fauellare fabule o busie, ma doue se assunaua no alcune schiere de frati o elli orauano. o elli diceuano lossi. cio.o elli piageuano li peccati loro.o de li loro benefactori: o rasonauano de la salute de lanima. Et erano in quello campo alchuni tecti de gradici & de stuore & dextenti per le turme secondo il numero di frati de diuerse provincie. & imperhose su chiamatoquello capitulo lo capitulo di gradici, o ue ramente de stuore. Ilectiloro si era la terra piana: & chi ha l ueua un pocho de palia. I capizali era pietre o legno. per lag: cosa era tanta denotione di loro a ciaschaduno che lo nedea & tanta nominanza & fama era de la loro sanctita : che da la corte del papa la quale era alhora a Perosa & de le altre terre d la nella ualle de spoliti. Veniuano loro vedere molti conti &

caualieri & altri zetilhoi & molti populi & cardinalituelcoui abatico altri chierici puedere qlla cosi sancta & grande con. gregatioe la que lo modo no hebbe mai di tanti sancti homini inlieme. & specialmete ueniuanop uederlo capo & pre san Aissimo de tutta qua scissima zente: logl haueua robato a lo modocosi bella preda. & ragunato cosi bello & deuoto grege a seguire lorme del uero pastore iesu christo. Essendo adunq ragunatolo capitolo generale lo sco padre de tutti & genera? le mistro. s. fr. in feruore de spopose la parola de dio & predi cola pola loro in alta uoce glloche lo spo sco lo sacea plare. & p tema del sermõe ppose qste parole. Figlioli mei grande co le habiamo pmesse, ma troppo ma zore sono da dio pmesse a noi. obseruiamo noi gloche hauemo pmesso. & aspetiamo de certo que che ha pmesso a noi. Breue e il dilecto del modo ma la pea che ne seguita adosso e ppetua. Picola e la pena di q sta uita:ma la gloria de la ltra uita e ifinita & ppetua. Et sempregste parole predicado deuotissimamete cofortaua & iduceua tutti li frati ad obedietia & a reuerentia de la sca 'madre giesia à carita fraternale adorare p tutto el populo de dio ad hauere patientia ne le aduersita del modo & teperantia ne le pspitade ad hauere mudicia & castita agelica. Ad hauere pa cecodio&colopximo&colappria consciétia. Adamore& obseruatia dla scissima pouerta & disseli lo ue comado a tut ti che siti cogregati q che nullo di uoi habia cura o sollicitudi ne de nissuna cosa da mazare o da beuer. & de cose necessarie al corpo, ma solamete attedete adorar dio & tutta la sollicitu dine del cor uostro la ssate in lui, imphoche lui ha speciale cu ra de nui. & tutti quati recenetteno qsto comadameto con ale gricori & alegra faza. Er copiuto lo sermoe de. s. f. tutti si git torono in oratioe. De che sco domeneco logle era presete a tut te qîte cose sortemete se meraueglio de.s. frã. del comadamé to che hauea facto reputadolo indiscreto no potedo pesare co metata moltitudine se potesse gouernar & regere & no hauer

alcuna cura de le cose necessarie al corpos ma lo principale pa store benedecto iesu cristo volendo mostrare coe ha cura de le sue pecore & ha singulare amore a gli poueri suoi incôtinéte inspiroalegete de posa & despoleti & de foligno & de Spello & da Sixi: & dele altre terre dintorno che portasseno da manzare & da benere a glla scã cogregatioe. Et ecco subitamente uéire de le dicte terre dintorno hoi co le bestie carighe de pane & de uino, de faue & de formazo & de altre boe cose da maza re.secodo che a li poueri de christo era bisogno.oltra gsto por tauano touaglioli orezuoli bichieri & altri uasi che sacea me stiero a tata moltitudie, & bto se reputaua chi piu cose potea portare: o piu sollicitaméte seruire, in tato che li caualieri baroni & altri hoiche ueniuanoa ueder co grande humilita & deuotiõe seruiuano loro inaci. plagl cosa sco dominico uededo alte cose cognoscedo ueramete che la divia puidetia si ado peraua i loro humelmete se cognobe hauer fassato salsamete iudicandosco fr. de comadameto indiscreto. & inzenochian dose inanci huelmete ne disse la soa colpa & disse. Veramete dio ha cura de gsti pouerelli: & io no lo sapeua. & io da hora ianci pmeto de observare la evangelica poverta. Et maledico da la pte de dio tutti li frati de lordie mio. ligli presumerano hauere ppriossi che s'adiico molto edificato de la fede de s'sfr. & de la obediétia & de la pouerta de cosi ordiato collegio & d la puidetia dina: & de la copiosa abudatia dogni bene. In al lomedesio capitolo fo dicto a sco fr. che molti frati portauão el cilicio i susola carne & cerchi de ferro. plagscosa molti se in fermauano: & molti ne moriuano & molti erano îpediti dala orone. di che. s. f. coe discretissio padre comado p sca obedieria. ch chaduoche hauesse casseto o cerchio de ferro se lo trahesse: & metesselo iancia lui. & cosi seceno. & sorono nüerati ben da cinqueto cerchi de ferro. & tropo piu circa tre braza & uetrich forono uno bono moticello. &. s. f. f. cofortadoli i bii amaestroli coe douessinos sa pare se za peccato di astomodo maluasio:

con la benedictione de idio & cola sua & li remando a le loro puincie tutti cosolati de letitia spuincie. A laude del nostro si gnore lesu christo Amé. Comesco fr. haue una reuela.

tione da dio. & de uno miraculo ch dio mostro plui. Ca. xviii. Ssendouna uolta scofr. grauemete ifermo de li ochi mis Mer ugolino cardiale ptectore de lordie pgrade tenereza che hauea de lui si liscrisse che ello andasse da lui a Reti doue erano optimi medici & docti. Alhora sco sr. receuuta la lette ra dal cardiale senado pria a sco damiano doue era.f. Chiara deuotissima sposa de Christo: p darli alcua cosolatioe. & poi andoal cardinale. Essendo la sco fr. la nocte sequente pezoro si de li ochi che no uedeua niete de lume. de che no possendo se ptire.f.chiara li fece una celluza de canuce:ne legle se por tesse al quo repossare, masco fr. plo dolore de la isirmita: & p p la moltitudie de li toppi che faceuano gradissima noia nie. te no se poteua reposare ne de di ne de nocte. & sostenedo piu di alla péa & tribulatioe comicio a pélare & a cognoscere che allo era uno flagello de diop li soi peccari. & comicio regratia. redio co tutto lo core & co tutta la bocca. Et poi cridaua ad alta uoce. Signoremio. io son degno di questo & tropo pezo. Si gnor mio iesu Christo pastore bono: loquale a noi hoi peccatori hai posta la tua misericordia i diuerse pene & agustie con porale cocede gra & uirtude a mi tua pecorella che p nisuna i. firmita o dolore mi parta da ti. Et facta qlla oratio e gli uenne una uoce da dioche disse. Fracesco respodemi. Se tutta la terra sosse oro. & tutti li mari sosseno balsamo. & tutti li moti & saxi sosseno prede preciose & tu trouassi uno altro thesoro ta to piu nobile che qîte cose; quanto loro e piu nobile che la ter. ra el balsamo piu che la qua. & le prede preciose piu che li mo. ti & saxi. & sosseti dato qsta isirmita qllo piunobile thesoro: none douerei essere coteto & bene alegro. Respose sco fracesco lo no son de gno de cosi precioso thesoro. Et la voce d dio disse alui. Allegratis sraces comphoch qui el thesorod uita eter

ma selgle iotelaluo: & ifino alhofa iotelho iuestito. & ofta in siemita & assictioe era di gllo thesoro bto. Alhora, s. sra. chia mo el copagno co grande alegreza de cosi gloriosa pmessa & disse. Andiamo a lo cardiale. & cosolado in pria sca chiara co sancte pole: & da lei huelmete scobiatandosi prese el camino iuerso Rieti. Et gdoiui azose pressotata moltitudie de popu lo li li fece îcotro: chep cio no uolse îtraf ne la citade. ma ando ad una giesia che era apressoa la cita de sorese a do miglia. Sa pédo li citadini co lui era détro la dicta giesia corecuano a ue derloi tanto ch la uigna dla giesia: era tutta guasta. Ele uue eranotutte recolte de che lo prete sorte si doleua ne lo cor suo & petiuassi che lui hauea riceuuto sco.f.nela sua giesia. Esse do da dio reuellato a scofr. el pésiero de lo prete si sofece chia marea se: & disseli. Padre carissimo gte some de viote rede que sta tua uigna p anno qdo ella rede meglio. Respose, xii. some Disse sco.f. lote prego padre che tu sostegna patieremente el mio dimorare q algti dispche io trouo molto riposso: & lassa tuore ogni psona de luue dosta uigna plamor ddio & di me pouerello. Ét io te pmetto de la pte de dioche la te rédera stav no.xx.some.& gsto facea.s.f.d lo stare li per lo grande fructo de le anime che se uedea fare ne la gete che la uegniuano dolli molti se ptiuano iebriati del diuino amore: & abandonaua no el mondo. Considandose el prete de la promessa d'sancto Francescho lasso liberamete a coloro che ueniuano a lui. Me rauegliosa cosa: pche la prenarrata uigna su tutta guasta:& colta:siche apena si gli rimase alquanti ramicelli:uiene el te po: & e la uindemia: el prete recoglie quelli pochi graspolii & metegli nel tino: & pelta. Et secondo la pmessa di sancto fran cescoricogliete uintissome de optimo uino. Nel quale miracu lo manifestamente se de adintendere : che come per meriti de misser sancto Francesoho la sopradicta uigna tutta spoliata duua era facta abodante. Cosi el populo christiano sterile de uirtu per lo peccato: & per li gradissimi meriti & doctrina de

scofr.spesseuolte aboda in boi fructi de penitétia. A laude del nostro signor ielu christo. Amé. De uno zoue ne frate che uolse tornare al seculo. & de una uisioe che lui ha

ue. Capitulo xviiii.

No zouene molto nobile & delicato uene in lo ordie di sco fracescoulque dapoi alqui di pinstigatione del demo niocomicio ad hauere itata abhomiatio el habito chel portauaiche gli parea portar uno sacco uilissimo. Hauea ior rore le manighe: & abhominaua el capuzo & la longheza & laspreza li parea una soma iportabile. Et crescedoli lo stato de la religioe in despiacere: lui finalmete se delibero de lassar, lhabito tornare al modo. Haueua za costui in usanza preso secodo che lui haueua isegnato lo suo maestro cho ogni uol ta che passaua denaci la ltare del couetoine gle se coseruaua. lo corpo de christo de îchinarse co grade riverentia & cavarle lo capuzo & cole braze cazellate inchinarse. Aduiene che ql la nocte nella que le douea prire & uscire d'ordie couiene chel passasse den aci a lo altare del coueto. & passado secodo la usa za se izenochio & sece reueretia. & subitamete so rapto in spi rito & foli mostrata da dio marauegliosa uisioe, iperho chui de dinacia se passare qui ifinita moltitudie de scia modo de p cessióe a doi a doi uestiti di bellissimi & preciosi drapi & la fa zaloro: & le mãe resplédeuano coe sole: & adauano catando cato de angeli tra ligli scierano doi piu nobilmete uestiti & adornati piu chtutti li altri. & erão adornati de tata carita che: gradissimostupore dauano a chi li guardava & asi la fine de pcessioe ui de uno adornato de tata gloria che parea caualie ro nouello piu honorato da li altri. Vededo gllo zouene gsta uissõe se meraueglio molto: & no sapea che osta pcessione uo lesse significare: & no era ardito a domadare: & staua stupefa cto per dolceza: Essendo nietedimeno passata tutta la proces sione: costui pur prese ardire: & corse a li ultimi: & co grande: vimoreli domada o carissimi ui prego che ui piaza de dirme

chi sono qu'i cosi mara uegliosi che sono in qua processioe ue nerabile. Respodeano costoro, sapi sigliolo che noi siamo tut ti frati miori ligli uenimo de la gloria del padiso. & costui do mando: & chi sono qlli do che respledeno piu che li altri. Res poseno costoro. alli sono. s. s. s. s. s. s. s. f. antoio. & allo ultio che tu uedesti cosi honoraro e uno sco frate chi mori noua mete: lo qlephoch cobatte ualéteméte cotra la tétatoe & pleuero isin ala fine noi lo méamo hora co triupho ala gloria del padiso. & asti uestiméti cosi belli chi noi portamo ci sono dati da dio in scabio di alle aspre toniche che noi patietemete portauao ne la religiõe: & la gloriosa carita che tu uide in noi ne e data da diop la huile pnia & pla sca pouerta & obediétia & castita la que noi servar é o isin a la fie. & pho sigliolo no ti sia grave a portare el sacco de.s.f.pamor de cristo el que cosi fructuoso co se colosaco de ss. s. pamor de cristo tu despresiarai el modo & mortificarai la carne & cotra lo demoio cobatterai ualetemé te hauerai îsieme co noi simile uestimete & clarita de gloria. Et dce aste pole la zouene ritorno i si medesio: & cofortato da la uisiõe caccio da si ogniteratiõe. Recognobe la colpa soa de nanci li frati el guardiano & da li inaci cossidero laspreza d la pnia & de uestimenti & sini la uita sua ne la scareligione. A laude de ielu cristo. Come sco francesco misse pa cetra lo lupo & gilli da ugubio: Capitulo.xx.

L tépo che s. s. dimoraua ne la cita de Vgubio ne lo cotado de ugubio appari uno lupo grandissio terribile & sero
ce: logle no solamete deuoraua gli aiali, ma etiadio gli hoi in
tato che tutti li citadini & uicini de la tra stauano i grade pau
ra pho che spesseuolte se a pxiaua a la cita & tutti li citadini
adauano armati gdo usciuano de la cita coe se adasseno a cobattere: & co tutto ciono se posseuano desedere da lui p pau
ra di gsto supo ueneno a tato che nisuo era ardito duscire dla
terra plagicosa s. s. s. shauedo copassione a li hoi de la tra uosse
uscire suora de la tra a gsto supo, be p li citadini lo scoseglia

uano. & ello facedose lo segno de la croce usci sora de la terraz lui coli soi copagni tutta la sua costideria. s. f. ponedo i dio: & dubitado li altri soi copagni de andar piu oltra. s. fr. camino inuersololupo. & uenedo molti citadini ligli erano uenuti a neder el miraculo lo lupo se sa icotra a. s. f. co la bocca apta: & apximadose a lui.s.f.fece lo segno de la croce & chiamolo a se disseli. Vei q frate lupo io ti comado da pte d dio: ch tu n offédi piu ploa alcua, mirabile cosa a dire: subito ch. s.f. hebe scolosegno de la croce lo luposerro la bocca restete d'correre & uéne masueto coe uno agnello & gittosi a li piedi d.s.f.a ia cotado, guastando & occidedo le creature de dio & no solamé te hai occiso & deuorato le bestie: ma hai ardiméto de guasta re li hoi facti ala imagie d'dio: photusei degno d le sorche coe ladro & hoicidiale pessio. & ogni gete mormora de ti. & tutta qsta fra te il mica. ma io uoglio frate lupo far pace tra tel co storosiche tu nöli offedi piu. & loro ti pedonerano ogni offesa passata: & ne hoi ne cani te pleguitarano. Dicto qsto lo lupo co acti del corpo & de la coda & de orechie & co ichiar de capomostraua de acceptare cio che.s.fr.dicea: & di uolerlo obseruare. Alhora. s. s. s. disse. O frate lupo dapoi che ti piace de sare & tenere qua pace: iote pmettoche te saro date le spesse cotinuamete metre che uiuerai da li hoi di qua terra: siche tuno patir ai piu same imphoche iosobene chep la same chiu ha ueui hai sco ogni malema poichiote cattaro osta grai uoio frate lupo cotu me pmeti cotuno noceiai piu adalcuo aiale pmeti mi tugsto. & lo lupo co lo ichinare de lo capo sece eui? dete legnale che pmetteua. & s. s. f. disse. Frate lupo: io uoglio. chetu mi faci fede de alta pmessa: acio chio posta ben sidar, me. Et destéde, s. fr. la mano per ricevere la fede. Lo supo leuo lo pede dinaci & doesticamete possello sopra la manodi.s.fr. dandoli alli segnali de fede che poteua. Alhora, s. fran. disse Frate lupo io ti comando nel nome de ieiu cristo che tu negni

megosenza dubitatioe: Sandião a fermar osta pace nel noe de dio. Et lo lupo obediedo ado co lui coe uno agnello masue to de chicitadini uededo gito forte se merauegliauão. & subi taméte ofta nouita se sepe pla cita: de che ogni gete gradi & picoli maschi & seie si andarono a la piaza a ueder lo supo co ko.f. Et essédo be ragunato li tutto el populo leuose susois.f. & predico loro dicedo tra le altre cose coe pli pctori dio pmet te cotale pestiletia, tropo e piu piculosa cosa la siama de lo in fernoslogle seza fine a gli danati: ch no e la rabia ne lo lupo che no po occider la ia ma solo lo corps. Quato adunq da te mere la bocca de lo iserno: gdo tanta moltitudie tiene i paura la bocca duo lupo. Tornati adoct carissimi a dio & sate pnia. di uostri pci. & dio ue liberara del lupo al pirte: & i futuro del fogo sfernale. & sca la predica. s.f. disse. V dite fratellimei. fra te lupoche e q ma pmesso & facta fede a fare pace co uoi. & p no offederue mai i cosa alcua: se uoi li pmetete de dar ogni di le spese necessarie: & io etro in piezop sui. Alhora lo populo a una uoce pmile de nutricarlo cotinuamete. &. s.f. dnaci a tut ti disse a lo lupo. & tu frate lupo pmeti de obseruar a costoro lo pacto de la pace che tu no ossederai ne hoi ne aiali. & lo lupose izecchio & ichiolo capo: & coacti masueri d capo & d co da mostro d'servar ogni pacto. Disse. s.f. af, lupo lo uogliose codocbru me asti sede d'sora cosi dnaci el populo d'afede pmes same pmeti ch no me iganerai de la piezeria chioscă pti. Alhora solupo leuando lo pederitto sil misse i mão a. s. f. ode tra qsto acto & li altri dicti de sopra so tata admiratioe & allegre za iel populo pla duotoe d.f.f.& plo miraculo: & pla pace dl lupo ch tutti cridorono al cielo laudado dio: gle hauia mada to. s.f.chp li soi meriti hauia liberati dla bocca dl supo. & poi lo lupo uiuedo dui ani i ugubio adaua doestigo ple caseseza far male a ploa & fu notricato cortesamete. & mai nessuo cae li bagliaua. & dapoi doi ani lo lupo morite de chi li citadini se dolléo molto. po uedédolo cosi masueto adar p la cita se recor C IIII

dauéo meglio de la uirtu & scitade de s.s.f. A laude d dio Amé. Come sco fracesco riceuette molte tortore & p copassio e lo las

soandare. Capitulo, xxi.

No zouene hauea preso moste tortore: & portauale a ué: dere.Inscotradose il uisco fr. logle hauea singulare pieta a li aiali masueti reguardadole co lochio pietoso disse a lo zo uene. O bono zouene io ti prego ch tu mi daghi alli ucelli co si inoceti: ligli nella sca scriptura sono asimigliati a le aie car stehuile & sidele: & no uegano a le mane dli crudeli che li oc cidano. Colui subito ispirato da dio tutte le dete a. s. srã. & lui receuedole i grebo comicio a plar a loro. O sirochie mie torto; re înocete & caste pche ui lassate pigliai. or chio ui uogliosca pare de la morte & farue nidi: acio che uoi faciati fructo & ch uoi moltiplicate secodo lo comadameto del nío creatore. An do. s. fr. & fece lo nido a tutte. & elle usando comiciarono a sar oue & fare figlioli. & stauano doesticamete co sco fr. & co li al tri frati: come se sosseno state gallie se pre nutricate da loro. & mai no se ptiuano isin che sco fr. no li daseua la benedictione & dede loro licetia de ptirse: & al zouene che li hauia date dis se.f.fr.Figliolo tu serai achora frate miore: & seruirai ancora. gratiosamente a dio. & cosi fu: imphochel dco zouene se fecefrate: & uiuete co gradescita. Come scofran, uide tutto lo logo attorniato de demonii. Capitolo, xxii.

Tando una uolta sco fran in oratio e ilo logo de la porti cula uide p dina reuelatio e tutto lo logo attorniato da li demonii amodo de uno grade exercito ma nessuno pho non posseua itrare nel logho impho che glli frati erano cosi scich li demonii no poteuano itrare, ma pur pseuerando cosi uno di glli frati se scandalizo cu uno altro. & pesaua come se potesse nidicarse de lui. Et stado costui in gllo mal pesiero: lo demoio hauedo sitrata itro ne lo luogo: & posese in sul collo di solo fra te. Vededo cio lo solo solo lupo era etrato per deuorar le sue presopra lo suo grege che lo supo era etrato per deuorar le sue

pecorelle: sece subito chiamare quo frate: & comado che di pre sente lui douesse scoprire lo ueneno del core suo: ploquale era nele mane del demoio. De che colui ipaurito: pche se uedeua copresso dal padre sco se descopri ogni ueneo. À recognobe la colpa sua. & domadando huelmete penitetia comisericordia & sacto cio & absoluto che so del pco. & receuuta la penitetia subitamente denanci a sco fran lo demoio se parti: & lo frate cosi liberato regratio dio. & ritorno correpto & amaestrato al grege del sco pastore: A laude de dio Amé.

Coe sco fran ando oltra el mare por desiderio del martyrio: & de le co

se che fece: Capitulo, xxvii.

Ancto frā. istigato de lo zelo d la fede de christo. & da lo desiderio del martyrio. Ando una uolta oltra mare con xii copagni scissimi pandarsene dreto al soldano di babylo nia. & zozedo in alcua pte de sarazini : doue se guardauano li passi de certi crudelissimi horacio che no passasse alcuo cri stianochescăpasse dă la loromăe che no soile morto. Come piaque a dio no forono mortisma presi battuti & ligatis& su: no meati denaci al soldano. Essedo denaci a lui sco francesco amaestrato da lo spe sco predico si deuotamete de la fede de christoiche etiadio per essa lui uolea îtrare ne lo sogo. De chi el soldano comezo ad hauere grade deu orioe iluissi pla con stantia de la sede sua: si p despresio del modo che uedeua ilui impho che alcuo dono da lui non uolea receuere: essedo poue rissimo: & si etiadio per lo seruore del martyrio che in lui ue deua. & da gllo pôto inaci lo soldano lo aldiua uoletiera: pregolo ch spesseuolte tornasse da lui cocededo liberamete a lui & a li soi copagni che potesseno predicare i ogni logo doce pa resse a loro. A diede a loro uno signale per logle no potesseno essere ostesi da persoa alcua. Haunta aduq; osta licetia libera sco fran.mando alli soi compagniadoi a doi in diuerse parte: del mondo a predicare a saraceni la sede de christo. Et lui con uno de loro elesse una corrada; alaqual zonzedo intro i uno albergo per fiposate. & li si era una bellissima feia de lo corpo lagle domando a. lf. de peccato: dicedoli sco. f. io accepto, an. diamoa lo lector & ella lo menaua icamera. Disse sco fr. Vieni: megoio timenaro ad uno lecto bello. & menola ad uno fogo: grande & i feruore de spirito spogliose nudo & butto si a lato a que sogo i sul spacio affogato. & iuito costei che la se spogli asse & uadá a giacere co lui in quel lecto spiumazato & bello Et stando cosi sco. f. p grande spacio co allegro uiso & no arde do ne brusandosi qsta feia per tale miraculo se spaueto: & co. pota nel suo core no solamete se peti del peccato & de la mala intétioe: ma etiadio se couerti perfectamete a la sede de cristo. & diuéto de tanta scitade che p lei molte aie se saluorono i gl le cotrade. Ala fine uededoli. s. s. no potere fare piu fructo i ql' le cotrade p divina inspiratione & revellatoe si dispose co tut ti li soi copagni de ritornare tra sideli & radunati tutti ilieme ritorno al soldano & prese cobiato. Alhora li disse lo soldano. Iouolétiera me couertirei ala fede de cristo temo de farlo ho ra: cioe de couertirme ala sede de cristo, perche dubito se costo ro lo séteno ucciderebbeno me & te co tutti li toi copagni. Et cociosiacosa che tu possi fare anchora molto bene: & io habia a spazare molte cose de gran peso no uoglio hora inducere la tua morte & la mia, ma isegname come mi posso saluare & io son acocio de sare cio che mi iponerai. Disse alhora. s. f. Signo re io mi partiro hora da uoi:ma poi ch saro tornato i mei pae si: & and and o in cielo per la gra de dio dapo la morte mia se codo che piacera a dio io ti mandaro doi di mei copagni frati de ligli tu receuerai lo baptelmo de cristo: & serai saluo: si coe me ha reuelato lo mio signore i esu cristo. Et tu in qsto mezo te desliga dogni ipazo: acio che gdouera da ti la gra de dio ti. trouerai apparechiato a fede & deuotioe: & cosi pmese de sar & fece. Facto gîto sco fr. con gllo mirabile collegio de soi copa gni se partirono. Et dopo alquanti anni sco fr. per morte cor porale rede saia a dio. Et lo soldano isermado aspeto la pmese.

sa desco fran. & sece stare guardie a certi passi comadoli ch se doi frati ue apiseno in habi de sco fracesco de subito fosse me nati da lui in allo tépo aparse sco fra. a doi frati. & comando a loro che seza idusia andasseno al soldano: & peurasseno la sua salute secodo che lui li hauia pmesso. Ligli frati subitamête se mossenoi & passando lo mare da le dicte guardie suro no méati al soldano: & uededoli el soldano hebbe grandissia allegreza: & disse lo so ueraméte che dio ha madato da mi li serui soi : secodo la pmessa che mi fece. s. f. p reuellatioe diuia ricevédo informatioe de la fede de cristo: & ricevette lo bapte smo da li dicti frati: 8 mori di alla isirmitade: 8 sosalua laia soap metiti & opatioe de. s.fr. A laude del não signore iesu cri Come sancto fracesco sano uno leproso. Capi, xxiiii. Ouero discipulo de cristo.s.f.uiuedo in osta miserabile uità co tutto lo suo ssor so le izegnaua de segrare christo pfecto maistro. Onde ueniua spesse uolte p diuia opatioe che a cui ello sanaua lo corpo dio sanaua laia ad una medesia ho ra:si coele leze de cristo. Et phoch no solamete uoletiera ser uiua a li leprosi:ma oltra, qsto hauia ordiato che li frati dlo suo ordie adado stado plo modo sernisseno ali leprosi pamo re de cristo: logle uolse plui essere reputato le proso. Adviene una uolta I uno logo appresso qllo oue dimoraua alhora.s.f.f. li frati seruiuano a uno leproso loquale esa nello hospitale:8 era si ipatiete & pteruo che ciascaduno credeua de certo e co si era che sosse iuassato dlo demõio, imphoche lui uillaniza? ua de pole & de battiture ciascaduno chi seruiua. & ache pezo era ch lui uituposamete blassemaua dio ela soa scissia madre uerzene mariach pnissio mösi trouaua chi lo uolesse seruira Ma auegna ch le igiurie & le uilla nie a frati facte loro studia uano d portarle patiétemete pacresciméto duirtu. Nientedi méoleigiurie dcé a cristo birdco & a soa madre no possédo so stener le loro coscie determiaros e altutto abadonare lo le pso ma uol seno in pria fare sape ordiaramete a sacto fracesco logi

le deuoraua alhora li presso i uno logo. & significato che lhe beno.s.fr.se ne u en e a qstole pso: & z o z edo a lui lo saluto di cedo. Dioti dia pace fratello mio. Respose lo le psobrotolado & che pace posso hauer da dio che mha tolto pace & ogni bsi: &.s.f.disse.Figliolo habi patietia.impho che le isirmita del corposono date da dio i gsto modo psalute de la ia pho che le sono de grade merito quo lono portade patietemete. Respole lo ifermo. & coe posso io portar co patietia pea cotinua ch mi afflige lo di & la nocte & no solamete sono afflicto de la istirmi ta mia. ma pezo mi fanno li frati che tu me desti che mi seru s seno: & no mi serueno coe debano. Alhora ss. f. fr. cognosce do p reuellatioe che ostole pso era posseduto dal maligno spirito ado& puosese prego deuotamete dio dlui:& copiu ta la orone ritorno a lui: & disse cosi. Figliolo io ti uoglio seruire: dapoi che tu no ti coteti d li altri. Piacemi dice lo îsermo ma che puoterai faretu piu che li altri. Respose sco. fr. Cioch tu uorai io faro. Disse lo le pso. Voglio che tu me la ui tutto q to, imphochio puzoche mi medelio no mi posso soffrire, Al hora. s. s. subito se sece dare la que comolte herbe odorisere. Poi spogliocostuii& comicio a lauarlo co le sue mae: & uno altro frate metea susola q. & plodino miraculo doue toccaua. s.fr. colesuescissime mae septiua la lepra. & remaneua la carne sua psectamete sanata. Onde uededose lo leproso comezato aguarire: comicio ad hauere grade petimeto di soi peti & pia gere amaraméte, siche metre chel corpo se mondaua de suori da la lepra: la sa se modaua del pco detro p la cotritioe. & esse / do copitamete sanato gto al corpoi & gto a la sa huelmente se rédea îcolpa: & dicea piagédo ad alta noce. Guai a mi che so degno de lo îferno ple îgiurie & uillanie che io ho facto a gli frati: & pla îpatietia & biasteoche ho habuto stra dio. cde p xv.di piase di soi pci & i domadar mistricordia a dio ofessado se îtegramere da lo prete. &. s. f. f. uede do expresso miraculo: lo que dio hauea adopato ple mane sue regratio dio. Partito che

fo de li ado i paesi assailotani. sperho che phumilita uolea fu gireogni gloria modana. & i tuttele soe opatioesco fra. solo cercaua la gloria del nostro signore & no la non la ppria. Poi coea diopiag lole plo sanato del corpo & de la ja. dapoi li xv. di de la sua pritetia isermo dunaltra isermita. Narmato deli sacraméti ecclesiastici mori sactaméte. & andolaia sua al sco padisolagle apparue i aer a sco fracesco. & dissegli siado in la Telua i orone. Recognosci metu. Che setu disse sco fra. & ollo respose.loson glo le proso loglesano Christo ptoi meriti. & ogi me ne uo i uita eterna. de che io redo grea dio & a te, imp hoche p te molte a se se saluer ano ne lo modo. Et sapi che non e di nel modonel ql li sci ageli no regratieno dio di tati fructiche tu & li toi frati fasseti nel modo, perho cofortati & regratia dio. Et dicte oste polesenado i cielo. Et scofr. rimase molto. cololato, A laude de dio. De certi la droni che Capitulo, xxv. se couertirono.

Anctofr. adado una volta plo deserto del borgo de sco sepolero. & paisando puno castello che se chiama morte cassale. u en e a lui uno zouene molto nobile & delicar to & disseli. Padre io uoria molto uoletieta essere di uostri fra ti.Respose scoff.Figliolotusei zouene molto delicato & nobile sorse che tu no poteristi sostenere la pouerta & lasprezat nra. & lui respose. Padreno seti uoi hoi coe sono io doque co me la sostenete uoi cosi la potro io co la gra de dio sostenere. Piaq molto a sco fracesco qlla risposta de che benedicendo los riceuerte a lordine & posseli nome frate angelo. Et poi tolse que sto zouene si gratiosaméte che de li a pocotéposco str. lo sece: guardiano ne lo logo del dicto castello de môte casale. In gllotépo usauano iglia cotrada tri noiati ladroni. ligli saceuano molti mali nela cotrada liquali ueneno uno di al dicto luogo: de frati: & pregauano che li desseno da manzare: Et lo guare. diano respose loro in asto modo reprehededos aspramentes. Voi ladroni & crudeli homicidino ue uergognate de robaren le satighe d'altruisma etiamdio coe presuptuosi & senza uet gogna uoliti deuorar le eléosyne che sono madate a gli serui dedio. & no siti pur degni che la terra ui sostegna: pho couoi no hauiti reueretia ne a dio ne a gli hoi che ui ueo. Andati do qipli facti uostri: & q no ui mostrate piu. Dech coloro turba ti se ptirono co grandes sdegno. Et ecco. s. fr. tornar de suori co la tasca del pane & co lo uaso del uso che lui co el copagno ha uea accatató. & recitandoli lo guardiano coe lui hauea caza/ to coloro. s. fr. forte lo represe dicedo: che se era portato crudel mete.impho chi gli peccatori meglio se reducono a dio co dol ceza: che no con crudele reprehésioe. Onde lo nro maestro lo cui eu agelio noi habiamo pmesso de obseruar dice che non e bisingnoa sani el medico ma a li isermi: siche no era uenuto a chiamar li iusti:ma li pctori a pnia: & pho lui spesso mangia ua co loro. Cociosiacosa aduq; ch tu habifacto otra la carita: & stra losco eu agelio: ioti com ado psca obedietia chicotine te prédi qsta tasca d pae & louase duio & uadreto loro ifin ch tulitroui. & dagli qua roba da mia pte. & poi te izenochi in ancida loro: & ditua culpa huelmete. & poi li prega da mia ptech n's fazano piu male ma ch temão dio: & se sano cosi: p meto loro d puederli ile loro necessita: & dicto ch hai gsto ri torna lo guardião adoa sar lo comadameto d.s.f. & lui se mi se i o r o pregado dio ch huiliasse i cori d alli ladroi & couertis seli a pnia. Goto a loro lo guardiano li presetto lo pae & lo uio & dissea loro tutto qllo ch.s.f.li hauea iposto. Er coe piaqua diomazado alti lad ői la eleosia d.s.f.comezoro adir isieme Guai a noi miseri sueturatircoe dure pene dlo iserno aspetia mo.pchādiāo ii solamēte robādo ma etiādio occidēdo. & nie tedimeo de tanti mali & tata scelerita noi no hauemo alcuo remordimeto de colciétia: ne de tiore d dio. & ecco q sto sco ho eueutop parechiepolech nedisse iustamete pla nra malitia ne ha dicto huelmete la sua colpa: & oltra cione ha portado lo pane & lo vio: & cosi liberale pferta del sco padre. Veramé

te ofti frati erano sci de dio: li quali meritauano lo padifo: 8 noi siamo siglioli de la eterna pditioe: liquali meriramo le pe ne de lo iferno: & ogni di crescemo ila nostra pditioe: & no sav piamo se de nri peccati che habiamo sacti isin a q noi potere mo hauere misericordia da dio. Queste simigliate pole dice do uno de loro. disseno li altri doi pcerto tu dice el uero, ma ec toche dobiamo fare. Andiamo dice costui a scofr. se lui ne po. tesse trouare misericordia da dio de gli nfi peccati. & faciamo cio che lui ne comada. & possiamo liberar le nostre aie dele per ne de lo iserno. Piaque qsto consiglio a li altri: & cosi tutti tre acordatisse uenenoi freza a scofr. & disseno cosi. Padrep mol ti scelerati peccati che noi habiamo factimoi no credemo por derc trouar misericordia da dio: ma se tu hai alcua speranza che dio ne riceua a misericordia: ecconoi siamo aparechiati de sare que che tune dirai & sar penitétia coti. Alhora, s. sr. li re ceuete caritatiuaméte & co béignita si li coforto co molti exé pli & rédeteli certi dla misericordia ddio mostrado a loro coe: la misericordia d'dio e ifinita: & se hauesse o ifiniti peti: acora lamisericordia dina emazor: & scdo lo euangelio & lo aposto lo.s.pau.idio uéne i qîto modo precopar li petori. pleqle pole & simile amaestraf i dicti tři ladroi renuciarono lo mondo & le sue opatioe & s. s. f. f. li receuette al ordie & comiciarono a fa. re grade peitetia: & li doi di loro poco uisseno da po la loro co: uersatioe: & adorono al padiso. ma so terzo so praviue do & re: peladoli soi petisis le dede a far tale pnia :cb p.xv. ani cotinui. exceptole gresime coe legle sacianoli altri frati daltro tepo, lépre dezunaua i pane & aq tre di dla septiana: & andaua sé. prescalzo una sola tonica i dosso, mai no dormina da po matutino.ifra qîto tepo.s.f.passo di qîta uita. hauedo adoqico stui pinolti ani cotinuata pnia eccoti che una nocte dopo el matutiogli uénetata tétatioe de sono che p nesuo mo poteua relister al sono ne orar. Andosene p dormir iluso lecto. & coe hebbe posto zusolo capo subitaméte lui so rapto & méato in;

susouno motealtissimoialquale era una grade ripa psudissi ma: & de qua & de la saxi spezati & scopli di sugali che usiva fora di saxi di che ifra qsta ripa era uno aspo risguardare & lo ageloche menaua ofto frate si lo sospise & gettollo zup osta ripailogl trabucado & pcotédose de iceglio is scoglio & d saxo isaxo, ala sin zose al sodo dosta ripa trito smebrato & minu zato secodo che parea a lui. & gettadose cosi melaconico i ter ra disse colui chi lo meaua. Leuatisuso che ti couie acora fare unograde uiazo. Respose lo frate tu me pare indiscreto & cru dele hochemi ha cosi spezato. & tu me dici chemi leui su. Et lagelose acosto a lui & tocadolosi los sano psectaméte de tutti li mébri. & poigli mostro una grade pianura piena di prede aguze & taglierespine & tribolis & disselis Per tutto osto pia noticouien passare a pedi nudi isino che zozi al sine inelgle uederai una fornace ardete nel gleti coui e îtrare. Habiado lo frate passato tutta glla pianura co grade angosia & péa lo an geloli disse. Intra i alla fornace. phoche cosi ti coui e fare. Res posecostui. Oime quo me sei crudel guidatorich mi uedi pres soche morto p qfta agosiosa pianura & hora p riposso mi dici che io entri igsta sornace ardéte. & guardado costui uidi itor no a glla fornace molti demonii co forche de ferro i mano. co lequale costui pche idusiaua de itraresi los pese detro subita mete Intrato che su ne la sornace riguarda & uide uno chera stato suo copare che ardeua tutto gto. & costui lo dimado. O coparesueturato come uéisti qua? Et ollo respose. Va uno po co piu inaci & trouerai la mogliere mia toa comadre che te di ra la casõe de la nra danatiõe. Andado lo frate piu oltra. & ec cogli appar qlla sua comadre affocata i una misura di grano & lui la domado. Comadre sueturata & misera pche ueisti tu i cosi crudele tormeto. Et ella respose. Perche al tepo de la gra fame la qu' soi le den aci el marito mio & io salsa uemos lograno & la biaua che uedeuamonella misura. Et perho io ardostrecta in osta misura. Et dicte oste pole la gelo che mena

ua questo frate si lo spinse fuora de la fornace: & poi li disse: apparechiate che ti couien far uno orribile uiazo loquale tu hai a passare. Et costui lamétandole diceato crudelissimo co ductore tu no hai alcuna copassione, tu uedi chiosono tutto arso in asta fornace anchora mi uo meare in uiazo piculoso & orribile. Alhora langelo lo tocco & fecelo sano & forte. Poi lo meno ad uno pôte logle no se poteua passare senza grade pericolo: imperho che lera molto strecto & sotile & molto ru golete & leza sponde da lato. & desotto passaua uno siumo terribile pieno de serpéti & de scorpioi: & zetaua grande pu za. Et langelo disserpassa que ponte che al tutto el te couien passare. Respose costui. Et come potero io passare que che io non cada in ofto piculoso fiume. Diffe lo angelo. Veni dopo me: & meti lotuo pede doue tu uede che io meto lo mio. & co si potrai be passare. Passo gsto frate dreto a lo angelo come li hauia insegnatortanto che zonse a mezo del ponte. & essedo cosi in mezolangelosi uolouia. & uolandosene uia: & parte dose da lui si ando in su uno mote altissimo. Et ecco costui co sidera bene lo logo doue era uolato lo angelo; ma rimanendo lui sēza guidatore: & reguardando in zo uedeua õlli aniali terribili co capi suora d'Iaqua & co le boche apte apparechia tia deuorare se cadesse. Era in tato tremore chep nessuno mo no sapea che fare ne che direspho che no poteua tornare i dre to ne andare inaci. ode nededose in tata tribulatioe; & che no hauia altro refugio se no solo dio si se ichino & abracio lo por te cot tutto lo cuore con la chryme se recomado dio che per la soa scissima misericordia lo douesse socorrer: & facta la oro ne li parea comezare a mettere ale: de che co grade alegieza aspectaua che li crescedo p potere uolar oltra el pote doue era uolato langelo, ma dopo alcuo tepo pla grande uoglia che el lo hauea de paisare qîto pote se messe a uolare. & pch le ale n eranocresciute tanto che bastasse ello cade in su lo pote &el pene cadeuano. de che costui da capo abracio el pote. & com

prima recomandandosea dio. & facta la orone : ache li partie metere ale, ma come prima non aspecto che le crescesseno pse ctaméte onde metté dole a volare inanci tépo recade de capo su lo pôte. & le penesi cadeuano, plaque la uededo che per la freza che lui hauea de uolare inanci tepo ello cadeua, cosi co mincioa dir tra si medesimo. Percerto se io meto le ale ala ter za uolta ioaspectaro tanto che insirano cosi grande che io po terouolare seza recadere. Et in questo pesiero se uide la terza uolta mettere ale: & aspecto assai tépo tano che etano be grade che pareuogli plo prio & plo secodo: & plo terzo mettere ale hauere aspectato ceto cinquanta anni: ala pfinese leuo q staterza uolta cotutto qtosessora uolare. & uolo in alto infine a lo luogo done era uolato lo angelo. & picado ala por ta del palazo el portinaro lo dimando. Chi si tu che sei uenu toqua? Respose io sono frate mior. Dice lo portinaro: aspecta me chio te uoglio meare a sco. fr. a uedere se tu sei di soi. Anda do colui p. s. fr. costui incomeza a risguardare le mure marauigliose de que palazo: & eccoti que mure pareuano traluce te de tanta clarita chi uedeua apraméte infino a li chori di sci & cioche se saceua detro. & stando costui tutto stupesacto in qîto resguardare eccoueire. s.f. & frate ber. & frate egidio co altri soi copagni: & dapoi. s. f. tata moltitudie de sci & de sacte che hauiano segtato la uita de sco friche pareuano inuera bili. Giogedosco. f. disse al portinaro. Lassalo itrare gsto ho. po che le de mei copagni. Coli tosto coe so itrato detro qito copa gno séti tanta cosolatioe d'anta dolceza ch dismétigo tutte le tribulatio e che ello hauia hautte coe se mai no fosseno sta te. Alhora sco st. menando p detro li mostro molte cose mera uegliose. & si li disse. Figliolo el te couien retornare al mondo & stare.vii.dine ligli te parechia diligetemete co ogni deuo tione.imphoche passati li septi di io ueniro pti.a hora tu ue raico mego a ofto logo de bri. Et era. s. s. amatelado duno mã tello mera ueglioso adornato de stelle bellissime de tanto sple

dore chera uno dilecto. & le sue cinqu stigmate etano coe cinqu ste le bellissime de tato splédore che tutto lo palazo illumia uano coloro razi. & frate bernardo hauca una corona i capo de stelle bellissime. & frate egidio era adornato dimeraueglio solume. & molti altri sci frati tra loro cognobbe ligli nel modo no hauca cognosciuti. Licetiati adoct da scoft, si retorno a lo modo: beche maluoletiera. & desedadose li frati sonaua. no prima, si che no era stato in glla uisioe sinoal matutino a prima bechea lui fosse perso stare molti ani. & recitado al suo guardiano tutta qua miliõe pordine fra li sette di si comezo a sabricare e lo octavo di s. s.f. ber mene plui secodo la pro messa co altra gradissima moltitudine de gloriosi sci, emeno rono la fua a lo regno de uita eterna. A laude del nfo signof ielu christo Amen. Come sco frado a bologna e predico si mirabilmente che se conuerti molra gete : tra ligli furono do studenti. Capitulo, xxvi.

Nngédouna uolta. s. fr. a bologna tutto lo pepulo de la ci ta correna a nederloi & era si grade cariga de la gete : che a grade pea el poteua gioger i su la piaza. Essedo tutta piena la piaza de hoi e de done. s. s. se leuo su nel mezo i logo alto & comézoa predicare qllochelosposcoli ditaua: & predicaua si merauegliosaméte che pareua piu tosto agelo che ho. & le pole sue pareuano celestiale a mo de sagitte acute: legle stra. passauano si li cori:de chi aldiuano:che in olla predica gran demoltitudine di hoi & de done le couertiuano a pnia tra liq li erão doi studeri nobili de la marcha dacona: & luo haueua noe pelegrio: & laltro ruzieri: ligli doi studeti pla dicta pre dica che faceua sco fr. tocati nel core de la dina ispiratoe uéne no a. s. fr. dicedo che al tutto uo leuano abadonare lo mondo Et essete de li suoi compagni. Alhora sco francesco cognoscen do per reuellatioe divina che questi doi studenti de anchona erano madati da dio: & che nel ordie doueano tenere una san cea uita. & considerando lo loro grande feruore, li receuete

alegramete dicedo a loro doi studeti. Tu pelegrio tieni ne lor dine la uia de la huilita. & tu frate ruzieri seruia frati. & così so imphoche frate pelegriomai no uolse adare coe chierigo. ma coe la y co: bech fosse molto litterato & grade decretalista Per la que huilit à puene a grande pfectioe it atoche.f. ber. pri mogenito de scofr. disse che ello era uno de li piu psecti hoi d astomodo. Et sinalméte lo dicto frate pelegrino pieno duir tu passo di asta uita co molti miracoli inaci la morte & dipoi Et frate ruzieri deuotaméte & sidelméte serviua li frati. viué doin grade scitade: & doueto molto samiliare de sco fran. & moltisfecreti li reuellaua. Et essé do facto mistro ne la puicia de la marcha dancona ressella gratepo i gradissima pace. Do po al grotepo dio li pmesse una grandissima tetation ne la ia soa. dc che lui tribulato & agoscioso sortemete se assigeua co dezunii.discipline & lachryme & orarioe lo di & la nocteno poteua poi caciare alla tetatoe: ma spesse siade era i grade des peratioe: impho che pessa lui se reputaua abadonato da dio. Standoigsta despatioe pultiorimedio se determio dadare a sco.f.dicedo frasises score fara bon uiso. & mostrerami sa miliarità coestiole. Lio credo che dio mi hattera anchora pie tade:ma se no sara il segnale sono abadonato da dio. Mouese adocs costuis à adoda scofr logle in quel tépoera in palazo del uescouo da sixi grauemete isermo. Et dio reuello a.s.f. tut to el mo de la tétation & de la despation de lo dicto frate: & el suo pponimeto el suo ueire. & imatinete sco fra chiamo fra teleone & frate masseo: & disse a loro. Andati tosto incotra a lomio sigliolò carissimo frate ruzieri. & abraciatelo da mia pte. & diteli da mia pte: che tra tutti li frati che sono nel mon doio amo lui singularmete. Vano costoro: & trouano per uia frate ruzieri: & abracianlo dicedo che sco.fr. hauea soro ipo sto. odetata cosolatioe riceuette a laia che osi so suora de si:& regratiado dio co tutto lo cuore ado & giose al logo oue giace ua, s. fr. ifermo, & beche sco fr. sosse ifermo granemete, niente abraciadolo dolcemete li disse sigliolo mio catissimo ruzieri tra tutti li altri frati che sono nel mondo io tamo singular mete. Et dicto questo si li sece el segno de la sca croce i la frote si lobaso en poi li disse. Figliolo carissimo qua tetatio etha per messa dio p tuo grade guadagno de merito, ma se tunon uoi piu qsto guadagno no shabi; mera uegliosa cosa; si tosto coe sco fra hebe dicto qste pole subitamete se pti da lni ogni teta tioe: coe se mai ne la uita sua no shauesse poto setira. E rimar se tutto coso la coso da sua de monio.

Capitulo, exvii, abrate rustino tetato dal demonio.

Capitulo, exvii,

Vanta gra dio spesse uolte facia a poueri euagelici: ligli pamor deristo abadonono lo modo si dimostra i.fr.ber. de quiaualle: logle poi chebbe preso lhabito de sco. fr. spesse uolte era rapto in diop coteplatice de le cose celestiale. Vna uolta essedo lui igiesia paldir messa. & stado co tutta la men te suspesa i dio diueto si absorto che leuadose lo corpo de chri stonosene auedea niete:neseizenochioinesetrasse lo capucio coe faceuano li altri che erão li.ma seza battere li ochi co si fixo guardado stete dala matina sin ala nona isesibile & do ponona ritornado i se adaua plo logo cridado co uoce amira tiua. Ofrati ofrati no enissuno in asta cotrada li grade si nobile: al que si fosse pmesso uno palazo bellissimo pico doroche no fosse a lui grato: che no potesse portar uno sacco de le tame piéop guadagnar qu'othesorocchi nobile. & qsto thesoro cosi nobile & celestiale pmessoa li amatori de dio su frate ber.che predico si elevato co la meteche.p:xx.ani conti nui ado co la mete & co la faza leuata al cielo. Lin ollo tepo mai no se tolso same ala mesa. beche mazasse de cio chi era postoinaci uno pocho impho che dicea che di allo che lho ii gusta no sa psecta abstinecia. ma la uera abstinetia e teperar se de le cose che sano bono a la bocca. & co qsto uene achora a tata carita & lume de itelligetia: che etiadioli gradi chierezi

la scriptura: & sui de ogni difficulta si deschiaraua: & imphoche la méte sua era al tutto dessigata de le cose frene & abstracta sui a mó de una ródula uolaua salto p cótéplatióe. óde al cuna uolta. xx. di. alcua. xxx. staua solo siu le cime d simóti al tissimi réplado le cose celestiale, per la alcosa dicea frate egit che nó era dato da si hoi asto dono che era dato a frate ber. de antaualle, cio e che uo sado se passasse con dine. & passa excelléte grache sui hauea da dio. s. fr. uo se tiera & spesse sia plaua có sui & de di & dnocte. On de alcua uolta crano troua ti isieme p tutta la nocte rapti i dio nela se sua doue erano tute ti recolti a plare de dio i sale sia se predica nuda. Con uniti

Cõe, s. fr. mando frate rufino a predicar nudo. Ca. xxviii ? Rrate rufino de piu nobili hoi de Sixi cõpagno de, s. frã ? ho de gradescita souno tépo sortissiaméte cobatuto & tétato ne la ia da lo demoio de la predestiation de che lui staua tutto maléconico & tristo impho chel demoio li meteua pur i core che lui era danato. & no era di predestiati a uita eterna. & che se pdeua che faceua nel ordie. Durado qsta teratioe piu & piu di: & ellop uergogna no reueladola a.f.fr.nietedimeolui no lassaua de fare abstinétia & la orone usata. de che lo iimico li comézo a zôzere tristitia sopra tristitia soltra la bataglia de trocobatedolo anche de fora co false appitioe. ode li apparue una volta i forma duno crucifixo & disseli. o frate ruffino pch teaffigetu i pnia & i orone. cociolia cosa che tu no sei dli pre destinatia uita etna. & credemiche iosoche no tho predest nato. & no creder al figliolo de pietro bernardoni se sui te di cesse lo cotrario. & anche no lo adimandare di osta cosa, pho che lui ne altri no la sa saluo che io che sono sigliolo de dio: & phocredemi p certo che tu sei del nuero de li danati. El figlio lo de pietro bernardoni tuo padre: ache lo suosono danati: & ciascaduno che li segta e igannato. Dicte oste pole fraterusio comicio à esser si tenebrato dal principe de le tenebre chi giap

diua ogni fede & amore che haueua hauuto da scofr. & no se curaua de dirli niéte: ma que che al padre scono dicea fr. ruf finoruelo lo sposco. ode uededo in sposco fitanto piculo del dco fratemando fratemas, plui. Al qle frateruffi. respose bro tolado. Che hoio a fare co. s. f. fr. Alhora frate mas. tutto pieo de sapiétia divia cognoscédo la falsita & lo iganno del demo nio disse. o frate rustino no satu che. f. fr. e coe uno angelo de dio: logle ha illumiato tante a ie al modo: & nel gle noi habia moreceuuti la gra de dio. ode io uoglio pogni mo che tu uen ghi da lui: ipho chi ioti uedochiaramete eller inganato dal d monio. Et dicto qstofrate ruffino se mosse andoa sco. frã. & uededo uéire da la loga. s. fr. comicio a cridare. O frate ruf fino cativello: a chi hai tu creduto? & zozedo a lui. s. fr. li dif se p ordie tutta la tétatioe che lui hauia hauuto dal demoio: detro & de suori mostrandolichiaramete che colui che li era apparentoera lo demõio & nocristo che p nessuno mõlui do veua coletif a le soe suggestioe. ma gdo lo dimoioti dice piu tu sei danato: tu die respodere. Apri la bocca mo che tene îcago. & ostal signale che le lo demoio imphoche dato ch tu li habi qîta risposta îmantinete sugira. A qîsto ancora deui co gnoscer chi lera lo nemico, imphoch lui te iduro lo cor a ogni bene: la q cola e pprio suo officio, ma cristo mai no indura li cori di hoi: aci sa morbidi: secodo ch disse pla bocca del pphe ta.loui toro lo core de carne. Alhora frate ruffi, uededo ch, s. fr.li dicea cosi a poto & p ordie tutto lo mo de la soa tétatioe. & copucto p le sue pole comicio a la chrymare sortissiamete: & adorare sco.fr.huelm te recognoscedo la soa colpa i hauer si celato la sua tétatiõe: & cosi rimaso tutto cosolato & confor tato per li amaestraméti del padre scoi & tutto mutato in me glio.poi finalmete li disse sancto francesco. Figliolo cofessa! ti: & no lassare lo studio della oratione usata. Er sapi per certo: che questa tentatione ti sara grande utilitade & consolati one & i breue lo puerai. Ritornosse frate ruffi, ala soa cella ne

la selua. & stadose co molte la chryme in orone eccote lo nemi coueire i sorma de christosecodo la appareza de suori & dis seli. Ofrate ruffino no te ho io dicto che tul no credi al figlio Io de piero bernardoni: & che tu no ti affatighi ilachrime & in orone. pho che tu sei danato. che ti zoua affliger metrech tu sei uiuo: & poi quado morirai serai danato. Et subito frate însfinorespose. Apri la bocca che ioti nogliocagar detro. & el demoio desdegnato imatinéte se pti co tanta tépesta & mo uitione de prede che cadeuano giu. Lera si grade lo pcoter ch saceuano isieme le prede ne lo rotulare che fauillauano soco horribile pla ualle pruore terribile che le faceuano. s. frã, coli loi frati p grade admiratioe usciuano fuori del logo a uedere che nouita fosse qlla. & anchora si uide glla ruina de prede. Alhora frate ruffio măifestamete sapea che era stato lo demo nio:loqlelui hauia iganato. & tornando da. s. fra. da capo se gitto îterra. & recognoscete la soa colpa. El. s. fr. cofortolo con dolce pole: & rimandolo uia tutto cololato a la fua cella: in la gle stadose in orone deuotissimamete cristo benedecto li apparue. & tutta la îa rescaldo del dino amore: & disse. Bene seci Îti figliolo che credesti a frã, che colui chi te hauia cotristato era lo demõio: ma io sono cristo tuo maestro, ma p rederte be certo io ti dono que segnale: che metre che tu uinerai no seti rai maitristitia ne melaconia. Et dicte qste pole se pti christo. lassandolo co tata allegreza & dolceza despirito: & elevacio ne de méte: che lo di & la nocte era absorto i d o. Et da lhora i anci fo cosi cossirmato i gra & segurta de la sua salute che tut todiueto mutato i altro hoi & sarebbe statolo di & la nocte i oronea côtéplare ne le cose dine se altri lhauesse lassato. On de dicea scofr. de lui che frate russino era i qsta uita canoizato da dio: & che fuori che dinazi de lui no dubitarebbe de dir scorussio. beche sosse uiuo anchora iterra. A laude & gloria Coesco fracescho cogno del nrosignor iesu christo. scea li vitii & le virtude de li soi copagni. Capi,xxxix

Ra lo do frate ruffino pla cotinua cotéplatione si absor to idio che ali era diuetato isessibile & muto: & rare uolte plaua: & apresso no haueua la grane la ldir: ne la facudia del predicare.nietedimeosco fr.una uolta li comado che ello an dasse a Sisi a predicare a lo populocioche diogli ispirasse de che frate russi respose. Padre reueredojoti pregoche tu mi p doni: 8 no mi madare: impho che come tu sai io no ho la gra de l'opredicare: & sono simplice & idiota. Alhora scofr. disse: Perhoch tu no mhai obedito prestamete ti comado psancta obedietia che nudo co le sole braghe tu uadi a Sixi: & etra in una gielia & predica al populo. A gîto comadameto frate ru fino se spoglio nudo & andossene a Sixi. & itro i una giesia: & facta la reueretia a laltare : moto isuso el pergolo: & comicio a predicare: plagicosa li fanciulli & li hoi lo comiciono a de ridere: & diceano: l-lora ecco costoro fanno tata-abstinetia & péitétia che douéranostolti & fuora de si. & igsto mezo. s.f. pëlandola pmpra obediëtia de frate rustio: logle era dli piu nobili hois lo comadameto che li fu fco: comicio a reprehé dere si medesio dicedo. Onde a ti tata presuptione: sigliolo di pietro bernardoni uno uile homiciolo habia a comadare a.f. ruffino: logle e dei piu nobil da Sixi: chuada nudo a predica rea lo populo coe uno stulto: p dio che puerai allo che tu hai comidato a gli altri. Et de subito i seruore de spirito spoglio se lui nudo simelmete: & andossene a Sixi. & meno co seco fra te leone che portasse lhabiro suo & qllo de frate russino. & ue dédosimilmente qu'il de Sixi: che lui neniua nudo: si lo scher niuano reputado che lui simelmete fosse îpacito coe frate ruf sinop la tropa abstinétia & péitétia. Entro.s. fr. ne la giessa doue predicaua f. ruf. dicedo gste pole. O carissimi fratelli la siate so modo sugite li peccati: rédite qllaltrui. Se uoi uole teschiuar lo iserno observate li co na dameti de dio : amado dio & il pxio: se uoi uolite anda i cielo: faseti peitetia. Et alhorascó franceschosi motos pgolo: & scomicio a predicare

si marauegliosamete de lo dipresio del modo & de la pouerta uolutaria del desiderio de regno del cielo de la scissima & glo riosissima passioech tutti alli ligli erano a alla predica come cioron apiager fortissimamete co icredibile duotioe co pocti one de cor. Ma no solamete li, ma p tutto asixi so i ollo di tato piacto de la passioe d'cristo che mai no era stato simigliate. & somolro edificato & cosolato lo populo dla uenuta de. s.f.fr. & de frate rustino. &. s. f. fr. reuesti frate rustino. & esse do reue stiti. retornono a lo longo de la portiocula. laudando dio che hauea a loro data gratia de uincere si medesimi per despresio de si. & de edificare le pecorelle de cristo co bono exempio. Eti quello di cresce tanto la deuorione del populo iuerso de loro. che beato se reputaua chi puoteua tocare del loro habito. A. laude de iesu cristo. Coe fra mas a dédo uno esser lodato d humelta fece uodo de no allegrarse isioch no tusse huile lui. I come nossro sa la cristo dice ne la Capi, xxx. euangelio.lo cognosco le mie pegorelle. & cognosca o me

Et cosi lo bto padres. sra.come bono pastore tutti li meriti & le uirtu de li soi compagni per diuina reuellatione sapeua. & cosi cognosceua li lor desecti Per la qual cosa lui a tutto sape prouedere de optimoremedio.cioe humiliandoli superbi.ex altandoli humili, uituperandoli superbi uitii: laudando le uirtusi come se leze ne le mirabile reuellatione lequal lui ha uea in quella soa famiglia primitiua. Tra liquali se troua ch una uolta essendo con la dicta famiglia in uno logo inrasona mento de dio. & fr. ruf, non essendo con loro in quello rasona mento de dio. ecco fr. ruf. ussir de la selua. & passo alonto da la longa de costoro. Alhora, s. fr. se reuolsea li compagni ue dendolo & domandolo dicedo. Diteme quale credete uoi ch sia piuscă anima la gle habia hora dio nel modo. Et respode doli costoro ch credeano ch fosse la soa. Sacto fr. disse loro. lo cariffimifr. sono da mi lo piu idegno & lo piu uile h och ha bia dio îsta misera uita, ma uedete uoi qllof, ruf. qle usce ho

ra de la selua dio mha reuellato: che lania lua euma de le pra scéaieche dio habia in osto modo. & sirmamete iudico chio no dubitarei de chiamarlo scoruffino in uita sua cociosiaco sa chelania soa sia cofirmata in grasscisticata & canoizata in cielo dal nro signor iesu cristo. Et aste parole no dicea mai.si fr.in preseria de frate rustino. Simelmete sco francce cogno scea li desecti di frati soi si coprehede frate helia logi reprehendeua de la sua supbia. & frate zoane de la capella: alqual lui predisse che se doueua impiccare pla gola. & in ollo frate loqle lo demoio renea strecto ne la gola gdo era correcto de la disobedientia. & i molti altri frati in qui desecti & uirtude co gnolceua preuellatioe de cristo benedecto: Algle sia laude & Comelosco padre ando a visitare sancta gloria amé. clara: & de l'omiraculo che li fo facto. Capitulo, xxxi;

I primi compagni de sco francesco co tutto lo core & sfor zose in zegnauano de essere poueri d cose terrene & richi de uirtute: pleglesi puene a le uere richeze celestiale & etne. Aduene uno dich essedo loro recolti ssieme p plate d dio: uno de loro disse uno tale exépio. El su uno : el que era grade de gra de uita actiua & cotéplatiua: & con ofto haueua si excelsa & si psuda huilita che lui se reputaua grandissimo petore: la ql humelta los cificaua & cofirmaua in gra: & saceualo cotinua mete crescere in uirtude & doni de dio: & mai no lo lassaua ca dere in pco. Vededo.f.mas.si merauegliose cose de la huilita: & cognoscea glla esser thesoro de uita et na comicio isiamarse de amor & desiderio de gsta uirtude & d la huilita & cograde seruor leuado la saza i cielo sece uoto & pponimeto sermo de nosi alegrar mai i qsto modo ifio a tato che no sentisse lui che hauesse la predca uirtude psectamete i laia sua. Et dalhora in nancistaua qui de cotinuo rinchiuso i cella maceradose co de zunii uigilie & orone de piacti gradissimi dinaci a dio:pipe traf da lui la gra dosta uittuiseza la ql lui se sputaua degno. doiserno d'agle que servo d'ioch lo auia udito era dotato Et stando cosi frate masse per moltidi in gsto desiderio ad uene che uno di ello etronella selua: & inferuor ello andaua per essa gittando la chrime & sospiri richiededo da dio co fer uete desiderio a dio gsta uirtu divia. & phoche dio exaudisse uoletiera le orone de li humili. & cotristando coli state mas. uene una nocte una voce de cielo la ql chiamo doe volte frate massfr.mas. & lui cognoscédop spoche que cra la voce de cri stosi respose. Signore mio signore mio Et christo disse a lui. Che uotu dare per hauere questa gratia che tu me domadi? Respose.f.masseo.Signore uoglio dare li ochi delo capo inio Et cristo disse a lui. & ioti cocedo la gra & anche li ochi. Et di eto osto la uoce si disparue. El fr. masse orimale pieo de tanta gia richiesta co gran fervore & del lume de dioche da lhora i nanci lui era sepresiubilo. & spesseuolte gdo ello craua ello faceua uno iubilo coforme a mo duna coluba altuxo .u.u.u. & co saza alegra & core iccodo staua cost in cotéplation & co asto esse do di un trato humilissimo se reputa ua miore de tutti li hoi del modo. Demadato da friacobo de salarone pehe nel suo inbilo no mutana nerso. Respose co grade letitiaiche gdo iuna cosa se troua ogni bene no besogna mutare uerso. A sau de & gloria del nfo signore iesu cristo amé. Comelosco padre visito sancta clara. Capitulo exxxii.

Ancta clara deuotissima discipula de la scissima croce de iesu cristo nostro redemptore & nobile piata de scos fran cescho de si persecta scita che non solamete li uescoui & si car dinali: ma etiadio el sumo potifice si li desiderava con grade estecto de vederla: & spessevolte le visitavano personalmete Tra le altre volte ado a lo scopadre una volta al moasterio a lei per aldirla plate dele cose celestiale & divine. Et esiedo cos si insieme in divini rasonameti sca Clara sece in tato appare chiare le mense: & mettere suso del pane chel padre sancto si lo benedicesse. Onde compito lo scoragionamento spiritua le sancta Clara in zevochia dose con gradissima devotione & le sancta Clara in zevochia dose con gradissima devotione &

reueretia si lo pregoch benedicesse lo pae posto i mésa. Respo se lo sco padre. Sca Clara sidelissima: io uoglioche tu lo bene dica. & faci sopra essolo segno de la sca croce de Christo. Alal. tu te sei tutta data. Et sca clara disse. Scissimo padre pdonatimeijoseria degna de trôppo grade reprehésioe. se inacial ui cario de christo. io che sono una uile feminella presumisse de fare cotale benedictioe. Et lo papa respose. Acio che no ti sia i putato a presuption ma a merito de obedieria ioti comado p scă obrdietia che sopra osti pani tu faci lo segno de la croce & benedicali co lo nome de dio. Alhora sca clara alli pani deuo rissimaméte benedisse con lo segno de la sca croce. mirabil co sain tutti glli pani appue lo segno de la sca croce bellissimo i tagliato. alhofa ollo paneptene so manzato. & prene so sernatop divinomiraculo. El padre sco ueduto che hebe lo miraculo: prededo del do pae: & regratiado dio se parti lassado sca clara co la sua benedictioe, in ollo tépo dimorana in ollo moasterio suor ortulana madre de.s.clara: & suor agnese sua sotella. tutte le doissieme co. sichiara piene de uirtude & dipo sco: & co molte altrescé moache: alegle sco fr. madaua molti ifermi: 8 loro co le loro orone: 8 co lo segno de la sancta croce a tutti rédeuano sanita. A laude del não signore iesu Chri Cõe sco lodouico re di franza andado uisita Sto. re li sanctuarii ando a uisitare frate egidio. Capitu.xxxiii. dando sco Indonico re di fraza in pegrinagio a nisitare Lli scip lo modo. & udedo la fama gradissia de la scita de frate egidio: logle era stato de li primi copagani di ss. se po se i core: & determio al tutto de uisitarlo psoalmete: plaql co sa lui se ne uéne a posa doue dimoraua alhora lo dicto frate Egidio. zozedo ala porta de lo luogo di frati co uno pouero peregrio scognosciuto co pochi copagni demado co grade in stătia frate egidio no dicedo niente al portinaro chi se sosse chel domadaua. Ando aduquel portinaro edisse a frate egidio che era uno pelegrio ala porta chel domadaua. & da dio

gli soreuelatois poch gloera lore di fraza de che subitame te cograde feruor usci de la cella: & correse ala porta: & senza altro domadar: ne mai se erano loro veduti isieme co grandis sima deuotiõe izenochiose luo & laltro: & abraciose isieme & basosse co tanta dolceza: coe se plogo tépo hauesse hauuta grandeaicitia isieme.ma ptutto qstono plonulla luno a lal tro.ma stauano cosi abrazari luo co laltro co olli segni damo re caritatiuo i siletio. Et stati ch surop grande spationel do mo séza dirse niete isieme se ptiron luo de la ltro. &. s. s. lodoui co ando al suo viazo. & frate egi. torno ala cella. Partedose lo re uno siate domando alcui di soi copagni chera colui chera stato tanto abraciato co egi. Et colui rspose chera lodouico re di fraza: logle era uenuto a ueder frate egi. & colui dicedo 9/ stoli altrifrati hebbeo grande melaconia che frate egi. no li haueua platoniete. Et lametadose si li disseno. O frate egi.p. chesetustato cosi uillano cha uno si score che ueuto tato da lotanop uederte: & piteder, di tegliche boa polatu non li hai dictoniete.Respose.f.egi.Ofratimei no ui merauegliate de cio.imphocheneio a lui nelui a meha possuto dire pola.p/ ho che coli tosto coe noi fossemo abrazati isieme la luce de la dina sapientia reuello: & maisesto a me lo core suo: & a lui lo mio. & cosi p dina oparioe reguardadose ne cuori cio che uole ua dire a lui tropo meglio cognosceuamo che se noi hauesse mo plato co la bocca & comaiore cosolatioe: & se noi hauesse mo noluto explicar co noce qllo che sétinemonel corep lo de fecto de la ligua hūana lagle no bene exprimer li secreti my sterii de dioine satebbe stato piu tosto in desconsolatione che in resrigerio. & perho douetisapere de certo che lo resis se pti mirabilmente consolato. A laude de iesu cristo Amen.

Come sancta Clara essendo inferma so portata in Grecia a lo officio. Capitulo.xxxiiii.

Ssendo.s. Clara una uolta grauamete iserma: sich ella n teua poto andar a dir lo officio i la giesia co le altre moa che uenedo la solenita de la natiuita de iesu cristo tutte le altre andorono al matutino igiesia: & ella rimase i lecto mal co téta che la no poteua co le altre isieme andare: & hauere ofla cololarioe spuale, ma iesu cristo suo sposo no noledola lassar cosi scosolata si la fece miraculosamete portare ala giesia d.s. fr. & essere a lo matutino: & a tutto lo officio: & a la messa d la nocte: & oltra ofto receuete la sca coione: & poi la fece rporta re a lo lecto suo. Tornando le monache a. s. clara copiuto lossi cio a sco damiano si li diceuano. O madrenfa suor chiara gra de cosolatio e habiamo hauuta in osta sca natiuitade, or sosse piazuto a dioche uoi li fosse stata co noi. Et. s. clara li respose Graredo al mio signore dio sorelle mie & figliole mie carissie imphochead ogni solenitade de qsta nocte & mazore chi uoi no sete state sono stato io co molta coso latioe de la ja mia pho cheal pouratore del padremio. s.f. & plagfa de dio io son sta ta presetene la giesia del padremio, s. frã. & co le mie orechie corpale & métale hoaldito el canto: tutto el sonare de li orga ni che li estato facto. & ioho presola sca comunioe. Onde de tanta gra a mi facta ralegrateui & regratiate lo nro signor ie sucristo. Algle sia laude & gloria Amen. · Come siando insermo sancto francesco frate leone lo seruiua: loquale haue una bella uisione. Capitulo.xxxv.

leruiua: lo dicto frate leone stando in orone apresso, str. forapto in extasse meato in spirito ad uno siume grandisse mo alargo aimpetuoso. Et stando lui cosi a guardare chi el passaua uide algui frati carigati itrari in osto siume: li osto tamette erano abattuti da lo ipeto del siume se anegauano Algui altri andauano isino al terzo, algui infino al mezo del lo siume. Algui pesi che portauano adosso, sinalmete cadeuano anegauano. Vededo osto frate leone haueua grandissima copasso a loro. Astando cosi uide una grade melattudine de

fratiseza alcuocarigo o peso de cosa alcuaine ligli relucea la scă pouertade: & îtrorono in gsto fiume: & passorono de la se za pericolo. & uededo gîto frate leone retorno îsi. Alhora.s. fr.setedo in spirito che frate leone haueua ueduto alcua uisi one si lo chiamo a se: & si lo domado allo ch lui haueua uedu to. Et dicto che gli hebbe frate leone tutta la uisioe pordie dis se scofr. Cioche tu hai ueduto e uero. Logrande siume e qsto modo li frati che anegorono nel siume sono glli che no segta no la euagelica pfessioe:specialmete ito a la ltissima pouer ta:ma coloro che seza piculo passauano sono olli frati liqua li nessuna cosa terrena cercano ne possedeno in gsto mondo: ma habiando solamete lo téperato uiuere & uestire sono co tétiseguitando cristo nudo i croce el zouo suane de cristo :& de la sca obediétia portano allegramete. Expho legiermete d la uita téporale passamo a uita eterna. Coe.s.fr, alber, 

Anctofr.serno de cristo zo zedo una sera tarda hora a ca sa duno zetilho richo & potete: fu da lui receuuto ad albergo co lo copagno come angeli del padiso co gradissia cor telia & deuotiõe. per la qlcosa.s.sr.li pose grade amor: coside randochene lo îtrare ne la casa sua lui hauia abraciato & ba siato ajcabilmente. & poi li hauea Iauati li piedi & basati hu melméte: & apresso uno grade sogo: & apparechiata la mésa de boi cibi. & mêtre che mangiaua costui co allegra faza seruiua corinuamete. & mazato che hebbe sco fran con lo copa gnodisse gllozentilho. Ecco padre io psero me & le mie cose greuoltenauite biscgno & de tonica & de matello, o de cosa nissuna: coperate & io pagaro. uediti chio sono apparechia to de puederui i tutti li uostri bisogni impho che pla gra de dio io possa: cociosia chio abodo i molte cose teporale. & pho pamor de dio che me lha dato ione fazo noletieri bene a gli poueri. De che uededosco. fit ata cortesia & tanta amorenole za ilui & le larghe pferte cocepete li tato amore che poi par

tedose ello adatia dicedo co el compagno suo. Vetamere ollo gentilho sarebbe bono planfa copagnia logle e cosi cortese & cognoscéte inverso dio: & cortese verso lo pximo. Sapi fratecarissimo che la cortesia e una d le pprieta de dio: lo qle da lo suo sole & la sua pioza a li iusti & siusti p cortesia. & la cor tesia richiede la carita: la gle amorza lo odio & coserua la mo re. Et pche ho cognosciuto in asto bono ho tanta uirtu diuia: uolétiera lo uoria per copagno. Et perho io uoglio che tornia mo un di da lui: sorse che dio li tochera lo core a uolerse acom pagnare co noi al servitio de dio. & in osto mezonoi pregare mo dio che li meta in core q sto desiderio de darli gra d'meter lo in effecto. Mirabile cosa de li a pochi di facto chebbe sco. fre la orone: dio misse qsto desiderio nel core di allo getilhomo. & scofr.disse al copagno. Andiamo fratello a lho cortese.im phochiosperoi dio che lui co la cortesia de le cose téporale do nara si medesimo in nra copagnia. Et adando & zozedo pres loa la casa soa: disse. s. fr. a lo copagno. Aspectame quin poco: phochio uoglio pria pregare dioch faza pspero lonfo cami noiche la nobile presa che noi pessamo di tuo e al modo. pia za alo altissimo dio cocedeila a noi pouerelli & dbili pla uis tu de la soa scissima passiõe. Et doogsto scofr. se puose in oro ne chel puotessa essere uenuto dal do bono cortese. Onde come piaq a dio: guardando colui in q & i la hebbe ueduto. I.f. state in orone deuotissimaméte iancia cristo logle co grande clarita li era apparuto in la deãorone. & staua inaci a lui. & i altostare cosi uedeua sco fran essere p bono spacio leuato cor poralmete de terra. Per la glocola foli inspirato da dio de la ssa re lo modo che incotinete usci suora de lo palazo suo. & i seruore de spirito correua iuersosco fra logle staua i orone. 8 zo zendo a lui se izenochio a li piedi co grade deuotio e lo prego che li piacesse de receuerlo a fare pnia insieme co sego. Alhora uededosco fr. ch le sue orone erano exaudite da dio. & gllo che desideraua gllo getilhomo: adimando con grande istan

mête regratiado dio loqle uno li facto caualiero hauea acrelu to a la foa copagnia. & dicea qllo getilho a sco fra. Comanda cio che tu'uoi chio faza pre mio recco io son appechiato al tuo comando. Daro a li poueri cio chio possedo & tego. & io uoio segutar christo cosi discalzato dogni cosa teporale. & cosi sece che secodo lo cosiglio dico fr. lui distribui ilsuo a gli poueri & entro nel ordie: & uiuete co grande peitetia & scita de uita & cogregatio e hoesta. A laude & gloria del nro signore iesu cristo amen.

Come a sancto francsco fo te

Capitulo.xxxvii. uellato che frate elia era danator Imorado una uolta isieme i uno luogo de samiglia sco fr. & frate elia fo reuelato da dio a scofr. ch frate elia era da năto. & doueua apostate del ordie: & sinalmete morire suori del ordie. Per lagicola scofra. cocepete una tale displicétia in uerso de lui îtato che no li plauaine co lui tropo couersaua. & seadueia taluolta co frate elia adasse uerso d'ui se torzea per la uia: & adaua a laltra ptep no se iscotrare co lui de che sta te elia le comicio a uedere ecoprehedere ch. s.fr. grauemete lo hauean i despiacer. on de uolédo saper la casone: uno di se aco Roa lui per plare: & schiuadolo scofra. & frate elia si lo retene cortesemete p forza. & si comicio a pregar de significar la casone: plaqlui lo schiuai, & chino uolea la sua copagnia: ne p late con sego. Sancto francescho li respose, la casone e questa, Imperhoche a mi e stato reuellato da dio che tu per li toi pec catiaposterai: & morirai fuora de lordine: & che tu e danato: odédo cosi frate elia disse. Padre mio io ti prego per lo amore de cristo che p questo tu non mi schiui & descaci da te: ma coe bono pastore ad exépio de christo retorna & receui la pecorel la che perisse se uno la iuti. & prega dio per me: che se puo es ser reuolgi la sentétia de la danatioe. Imperho ch se troua scri ptoche diosa mutare la sententia: se lo peccatore se emenda dilsus pe ecato & iohotanta sede in le tue oratione chese sos. senel mezo de lo inferno. & tu facestip mi orone a dio iosen? tiria alcuorefrigerio. ode achora ti pregoch mi pcore tu reco mandi a diorlogle uene p saluare li pcori:che mi riceua a mi sericordia. & asto dicea trelia co grade denotioe. De che. s.fr. coe pietoso pre li pmesse de pregar dio plui deuotissiamente. & cosi fece. Et pregado dio plui deuotissimaméte: îtese che la sua orone era da dio exaudita: oto a la reuocatioe de la snia d la danatioe de fr.elia: & che finalmete la ia no sarebbe danata:ma che p certo uscirebbe de lordie: & fuori de lordine mori ra. Et cosi aduiene. imphoche rebellandose a la giesia Federi co Redecicilia. & estedo excoicato dal papa lui & glunq; li da ua adiutoo cossiglio el dcostr. elia el gle era reputato uno de li piu saui hoi di modo, rechiesto dal dictore federico se acosto a lui: & deuéto ribello de la giesia. & apostata d'ordie, per la glcosa so excoicato dal papa: & privato de lhabito de sco frã. Et stado cosiscomunicato ifermo gravemete. La cui isirmita odédo uno suo fratello frate laico: lo gle era rimaso ne lordie & era ho de boa uita: si ando a uisitarlo: & tra le altre cose si li disse. Fratello mio carissimo molto mi doglio che tu sei excoi cato & fuora del ordie tuo. & cosi tu morirai. Ma setu uedessi uia & mo chio te potesse trare de osto picolo uoletiera io prederia p ti ogni fatica. Respuose frate eliaziono uedo altro mo se no che tu uadial papa: & pregalop amor de christopli gli amastramenti ho abadonato lo modo che mi absolui de la ex comunicatioe: & restituiscame lhabito de la religioe. Disse q sto suo fratello che uoletieri safaticharia pla soa salute. Et p tendose da lui se nando ali piedi del sco padre pregandolo hu milissimamente che facia gratia a lo suo frate per lamor d'cri sto. & come piaque a dio lo papa li cocedette che tornasse per gra & se lo trouasse uiuo frate elia si lo absoluesse de la excoicatione. & li restituisse lhabito, de che costui co grande freza si ritorno a frate elia: & si lo trouo uiuo ma i su la morte si lo absolue de la excoicatione. & remetendoli lhabito frate elia passo di gsta uita: & lanima sua so salua per li meriti de sande so fra. & per la sua orone ne la gle frate helia hau ua hauuto grande speranza. A laude de dio.

Come sco antonio de Padoa so de grande excellentia.

Capitulo.xxxxiii.

Omerauegliosouasallo de lo sposco sancto Antonio de padoa uno deli electi copagni de sco fr. log le sco fr. chia maua lo suo uescouo, una uolta predicado in constorio inan cial papa & a li cardiali:ne lo gle confistorio erano hoi de di nerse natioe: cioe todeschi & greci latini & frazosi: agli schia ui & altre lingue del modo infiammato del sposco i eff cace mete & si deuotamete & fisotilmete & si chiaramete: si intedeuolmete ppose & plo la pola de dio: che tutti gli che erano icolistorio: qui folleno de diverse lingue chiaramete inten deuano tutte le sue pole distictaméte: coe se sui hauesse plato iliguazo de ciascaduo de loro che tutti stauano stupefacti. & parea loroche fosse renouato lo atiquo miraculo de li aposto li al tépo de la péthecosta ligli plauano puirtu de sposco in ogni ligua: & diceuano isieme suo a lastro co admiratioe. No edispagna costui che predica: & coe udiamo noi tutti li soi p lari di leguazi de la nra legua. Lo papa simesmete considera do & merauegliadose de la psondita d sue pole disse. Verame te costui e archa del testameto & armario de la scriptura sca. Alaude de dio amen. Come sancto atonio predico

Olendo cristo budecto mostrar gradescita del suo fidato seruo sco atonio. & coe deuotamete era de udire sua doctria sa eta pli aiali tonali. Vna uolta tra le altrescioe pli pessi represse le la zocheza de infideli heretici a mo coe anticamete nel ue chio testo se leze chi p bocca duna asina hauia represola igno rantia de balan onde essedo una uolta sco atoio arimine do ue era grade moltitudie de heretici uoledo loro redure a lo lu me de la uera fede: & ala uia de la uerita p piu zorni predico loro: & disputo de la uera fede de christo & d la sca scriptura

in Et ned

ma loro no colente do solamete a li soi platima etiadio coe in durati & obstinati no uoledo aldiresco antoio p dina inspira tione se nado de suori al siume da lato al mare. Stando ala riua tra la riua & lo mare comicio a dire in mode predica da p te de dio a li pesci. Vdite la pola de dio uoi pesci del mar & del siume: dapoche li isideli heretici lassiano dudirla. Et dcoche gli hebbe cosi subitaméte uene ala riua de lui tanta moltitudine de pesci grandi picoli & mezanii chi mai itutto allo ma rene i qlo siume ne foueduto cosi grande moltitudie. & tuttiteneuanoli capi suori dlaq. & stauano atteti suerso la saza descoanto. & tutti i grandissia pace & mansuetudie & ordie: imphoche dinanci piu pressoala riua stauano ipessolini me nuti. & dopo loro stauano i pesci mezani. & po de drieto doue era lag piu psonda stauano i pesci piu mazori. Essedo adog in cotale ordie & dispositione allogati li pesci sancto antonio comezo a predicare solenemete: e dire cosi. Fratelli mei pesci molto seti tenuti secodo la uostra possibilita de regratiare lo uostro creatore. logle ui ha dato cosi nobile elemeto puostra habitatioe:si come ui piace hauete la q dolce & salse. & hai ui dato mosti refugii a schiuare la tepesta. Haui anche dato ele méto claro & transpente: & cibo plogle possiate viver. adoq uostro creator e cortese & beigno: gdo ui creo si ni dete coma, daméto de crescere & moltiplicare: & deteui la sua benedictio ne.poi qdo folo diluuio generale tutti altri aiali moredo uoi soli reservo dio séza danno. Apresso ue ha dato le alep potere discorrer dode ui piace a uoi so coceduto pomadameto de dio de servar lona ppheta: & dopo lo terzo di getarlo ala terra sa no. Voi offerisci lo inceso al nrosignor ielu cristo: logle come pouerello no hauea de che pagar. Poi fosti cibo de lo esno Re ielu cristo ianci la resurrectioe: & dopo p singulare mysterio: plegl cose molto seti tenuti de laudar dio che ue ha dato tati beneficii piu che le altre creature. A qîte pole de sco antoio co mézarono ipelci ad aprifla bocca & icliare icapi. Co qili & al

tri segni d reuefetia secodo el moloro possibile si lauda uano dio suo creatore. Alhora sco atoio uededo tata reueretia haue re li pesci iuerso dio ralegradose ispo ad alta uoce disse. Bene dcossa dio phoche lhonorano piu li pesci aquici che no sano. li hoi heretici. & meglio oldeo la pola d dio li aiali no rasone uoli che li hoi isideli. Quatosco antoio piu predicaua, tanto la moltitudie d pesci più crescea. Et nessuno se ptiua del logo che hauea preso. A qsto miraculo comicio a correre el populo dla cita: tra ligli corseno ache li heretici predicti. ligli uedendo lo miracolo si maraueglioso & maifesto, copucti ne li loro cori tutti segittaroa li piedi de sco atoiopordie paldir la sua predica. & alhora scoan. comicio a predicar de la sede. & si no bilmete predico che tutti alli heretici couerti: & feceli tornar a la fede de cristo. & tutti li isideli imaseno i grande alegreza & coforto. & fortificati de la fede. Et sco qto sco an. licetio gli pesci co la benedictioe de dio: & tutti se ptiro co meranigliosi acti de alegreza. & simelmete lo populo. Poi sco antoio stette i ariméop molti di facédo grande fructo spuale. A laude del nrosignore dio amé. Coe so messo uno carboe ardete i su solo pede a frate Simoe. Et coe uno zouene haueua tétatione gradissia de uscire de lordie: & coe so adiutato. Ntorno al pricipio dlordie uiuedo. s.f. uene a lordie uno zouene de Sixi-il que so chiamato frate si mone: lo que dio adorno & doto de tanta gratia & cotemplatio e & elevatio e d mentesche turta la sua uita era spechio de sanctita: secodo co io aldi da coloro che grande tempo sa suoro co lui. Costui ra re uolte era ueduto fora dla cella. Le alcua uolta staua co li fra ti sépre plaua si altaméte de la mor de dio che le soe pole pare uano sopranaturale. Onde una uolta essendo audato nela sel ua co frate iacomo dela massa pplare de dio. & plando dolcis simaméte de lo dino amore. Stetteno tutta glla nocte in gllo plare. Et la màtina pareua lor esser stato uno poco spacio di té possecodo che mi recito frate iacobo, Lo deo frate simoe haue Ma in tâta suauita & dolceza de spo le dine illumiatioe & uifi tatione amorose de dio che spesseuolte qdo elle sétiua ucire el si poneua in sul lecto. imphoche la tranglla suauita de lo spo sco rechiedeua i lui no solo lo reposso de la sa ma etiam dio del corpo. & in alla tale uisitatoe dina lui molte uolte raptoi dio diuétaua tutto infésibile a le cose corpale. ode una uolta : che lui era costraptoin dio & isessibile a lo modo ardeua detro de lo dino amore. & no sétiua niere de sori co li sétimeti corpali. Vno frate uoledo hauer notitia de cio: & uedere se fosse coe pa rea ando& prese uno carboed foco: & si glie lo misse suso el pe de nudo: & fr. simoe no lo seri niete: & no li fece nissuo signa le isusoel pede beche stesse susograndes spaciotant ochese ex tinse psi medes.o. Lo de frate simo e gdo se poneua a mésa in năci che predesse lo cibo corpale pse: daua lo cibo spuale plado di dio: plo cui plare diuoco si couerti una volta uno zoue ne de sco seuerio: loq le era in nel seculo uaissimo & modão, & era nobile di sangue & delicato del corpo. Et frate simõe rece uedo el do zouene al ordie: si li reservaua li soi pâni seculari apressoa se. lui staua co fratesimoe pessere informato da lui ne le observatie regulare. De ch el demoio que se izegnava di disturbare ogni beneisi li misse adosso si forte stimulo & si ar déte tétatioe de carne che p nissuno mo costui poteua resister plaglcosa se nado a frate Simõe: & disseli cosi. Redime li mei pani chio recai de lo seculo, imphochiono posso piu sostene re la tentatioe carnale. Et frate simone habiando compassioe de lui diceua. Sede qui un pocho figlio o cum mego. & come zaua a parlare de dio: & ogni tétatione se partiua. Et poi a té po retornando la tetatione: & lui domandolo li soi pannisfra te Simone la caciaua cum le parole ddio. Et sacto cosi piu uol te: sinalmente lo assali una nocte si factaméte la dicta tentari one piu chel non era usato: che per nissuna cosa del mondo n poteua fare a cuna resistentia: se nado una tra siada da frate simone redimandadoli al tutto li sui pani seculari: dicedo chi che no poteua piu state. Alhora frate si moe secondo che haue ua i uso de fare se lo sece se de la lato a se: & plando de dio lo gio uene îchino lo capo i grebo a frate simo ep melaconia & tristi tia. Alhora fr. simõe p copassioe che lui li hauea leuo gli ochi al cielo & pregado dio deuotissiamete plui forapro & exaudi to da dio: Vnde ritornado isi lo zouene se senti liberato al tut to de glla tetatioe: coe se mai no lhauesse poto setita, aci sian do mutato lardore de la tétatioe i ardore dipoico: phochel se ra acostato al carboe affocato, cioe a fra, simõe tutto isiamato da dio e del prioritato che essedo una uolta apresso uno male factoreia cui douea esser tracto ecauato sutti doi li ochi costui arditaméte senado a lo rectore p copassioe e i pieo cosiglio co molte la chryme e preghi deuoti adomado cha si sosse cauato uno ochio e al malefactor la ltro, acio che lui no rimaesse pri uato de tutti doi, ma uededo lo rectore co lo coseglio il grande seruor de la carita dosto fr. si pdonauano luo & laltro. Stado uno di el deo fr.simoe nela selua in orone. El sentedo grade co folatiõe ne laia sua una schiera de cornachie cu loro cridare li comicio a far nolia. & lui li comado i noe peielu ch le douessi noptifieno tornare piu. e ptedose alhora le dicte uselle dli in naci no suro mai piu uednte:neli.ne itutta la cotrada dinto no. & osto miraculo su maisesto a tutta la custodia di sermo: nela glera lo do logo. A laude de dio. che furonela puicia de la marcha pfecti. Capitulo, xli.

A puincia de la marcha fu atigaméte a mo chel cielo de stelle adornata di sci hoi & sancti frati. ligli a mo de su minarii del cielo hano illumiato & adornato lordie de sco fr. & el modo co exempli & co doctrine. Tra gli altri su frate Lucido in pria anticho, su ueramete sucete per sanctita: & arden te per charita: la cui glorio sa lingua informata da lo spo sco saceua miraculo si fructi in predicatio e, uno altro so frate be tiuo glio de sco seuerino: logie su uedato da frate masseo esse do alhora de huano esser leuato i aere p grade spatio stadose i

otatione ne la selua:plogle miraculo se couerti frate masse : & secese frate miore. & su de tanta scita che sece de molti mira coli i uita & irnorte. & reposto el corpo suo al muro. Lo dicto frate bentiuoglio dimorando una uolta a treue bonati solo a guardare & a leruir uno leproso: abiando comandameto dal prelato de prirse de li: & adare ad uno altro luogo: logle era d lõze.xv.miglia no uoledo abandonare allo leproso cogrande seruore de charita si lo prese. & si se lo mise in ipalla: & por tello da laurora îsino a lo leuar del sole p tutta glia uia d.xv. miglia ifino alo dicto logo doue era madato che se chiamaua mote sanicino logle uiazo se fosse stato agla no hauerebe in si poco tepo uolata. A di asto diuio miraculo so grade stupor & amiratioe itutto glo paese. Vno altro so frate piero da mo ticello: logle so ueduto da fr. seruedio durbio alhora suo guar dianone lo loco uechio dancona leuato de terra cinque ouer sei braza da li piedi del crucifixo de la giesia inaci al gle staua in pronegitofrate piero. Dezunado una uolta la grelima de sa ctomichelearchangelocogrande deuocioe: & lultio di de ql la gresima stădose i la giesia i orone so udito duno frate zoan ne:logle studiosamete staua i ascosto soto lo altare grade pue dere gleheacto de la soa seita plate co sco michaele. & le pole erano oste che loro diceano. Dicea scomichaele. Frate pietro: Tu sei molto sidelmete affatigato pmi. & imolti modi hai af flicto lo tuo corpo. ecco io son uenuro a cosolarte. & cio che do mandi que gra domadi iote la faro hauere da dio. Respose frate pietro. Scissimo pricipe de la militia celestiale & sidelissimo zelatore de lhonor de dio & pietoso prestore de le aie; io ti adomado q sta gra ch tu me ipetri da dio la pdonaza d miei pci. Respose.s.michele.Domada altra grach gstate spetraro 10 legierméte. Et fr. pietro no domado nissuna altra cosa. Lar chagelo cocluse. lop la sede & deuotoe gle tu hai hauuto imi te ipetrata qîta gra ch tu domandi & molte altre. Copiutolo plare loro que durop grade spaciolarcha gelosco michaelese p

(c,c

ti lassandolo somaméte cololato. Al tépo di osto frate pietro su frate churato dossida logle essendo insieme de samiglia ne lo luogo de fuora da la custodia dancona lo de frate churato se nando uno di ne la selua cotéplare co dio. & frate pietro se nando secretamete dreto lui puedere cioche li adueisse. Et fra te churato comezo a stare in orone & pregare de uotissimame te la gloriosa uerzene madona sca maria co grade pianto che lei li catasse qua gra del suo benedco fiolo iesu christochel se tisse uno poco de glla dolceza: la gle seti sco simeone nel di de la purificatioe gdolui portoiesu cristo in le soe braze benede cte. Et facta ofta orone la gloriosa uerzene maria si lo exaudi & eccoli apparue la regina del cielo co lo suo figliolo i brazo co grandissia clarita de lume: & approximandose a scate chu ratosi li pose in brazo que benedco figliolo: log lui receuen do deuotissimamete: & abrazandolo & basandolo: & strigen doloal pectotutto si struzia & resolueua in amore dino & in explicabile cololatioc. & frate pietro simelmete logi staua in ascosto uedeua ogni cosa. seti ne lania sua grande dolceza & cosolatioe. Et predosi la gloriosa uerzene maria da frate cura to: frate piero se ne torno a lo logo i freza p ii essere ueduto da lui. Ma poi qdo frate churado tornaua tutto alegro & iocodo frate pietroli disse. O celico: grande cosolatoe hai nauuto ogi Disse frate curato. Che alloche tu di frate pietro che satu allo che io mhabia habuto. Be so io. be so coe la gloriosa uerzene maria co lo suo benedco sigliolo tha uisitato. Alhora frate cu rato coe ueramete humile, logl se curaua de esser secreto ne la gra de dio si lo pregoch no lo dicesse a psona. Et socosi grade amore dalhora inaci tra loro che una aia & uno core parea ch fosse loro doi i ogni cosa. Lo do frate churato una uolta ne lo logo de sirol co le sue orone si libero una feia idemoiata orado plei tutta la nocte appendo ala madre soa. Et la matina si fu zi p no essere honorato dal populo. A laude de christo. Coe frate curato libero uno zouene dal purgatorio. Caixlii,

L do frate curato da ofida mirabile zelatore de la euage lica pouere ai & de la regola de sco.f. so d cosi sca uita & co si grande merito apresso a dio chi cristo i la uita & in la morte lo honoro de molti miracoli tra ligli una uolta essedo ueuto al logo dosida alcui forestieri li frati lo pregoro che pamor d dio & de la carita che lui amaestrasse uno frate zouene che era in allo logo: logle se portava si fanzulescamete & disordina taméte che uechi & zcuéi di alla famiglia turbaua. & de lof sicio dino ni ete o poco se cura ua. De che frate curato p copassi one de gllo zouene: & a li preghi dli altri frati da prechiamo gllo zouene. & i feruore de carita li disse si esficace pole: amae stradolo che co le opatioe de la dina gra colui subitamete mu to tutta la sua uita. Aduene coe piaq a dio chi pochi di dopo q sta sua couersione lo dco zouene si mori, de che li frati molto se dolsenois pochi di dopo la morte sua laia soa appse a fr.cu ratostado deuotamete i orone denacia lo atare del deo couen to: & salutolo coe padre. & fr. cu. lo domado. Chi setu. Respose io son la sa di glo zouene che mori a gsti di. Et fra cu. disse. O sigliolomiocarist ochee de ti. Respose, plagra de dio & de la ura doctria: ne bii. pho chio no son danato: ma p mei pci ligli no habi tépo de purgar io sostégo le pene del purgatorio. ma io ti prego padre p tua pieta co coe tu mi socorristi gdo io era uiuo hora cosi ti piaq de soccorrermi î le mie pene. dicedo per mi alcuo pri ni pho che le toe orone sono molto accepte nel co specto de dio. Alhora frate curato cos etédo benignamete a li soi preghi. & dicedo una uolta lo print plui co regem etnam Disse glla aia. O padre carissio quo bene & quo refrigerio seto iohora. loti pregoch tulodica unaltra uolta. Et frate curato lo disse. Dicto che lhebbe, disse laia, Sco padre guotu on per mi tutto me seto alleuiare. ode io ti pregoch tu no resti d pre gare pmi. Alhora frate curato uededo cheq lanima era co si adiutata per le sue oratioe: si disse per lui ceto pater nr. & co piuti che suro disse quella anima, lo te regratio padre carissi,

mo da la pte de diode la carita ch tu hai haunto inerso de mi iperhoche ple toe orone son liberata de turte le pene. & ucme ne al regnocelestiale. Et dicto oftose pti ofla ania. Alhora fri curato p dare allegreza & cosoito a li altri frati. recito loro p ordie tutta olla uisioe: Coefr. pietro & fr. curato se amaueno L tepoch dimorauão isiemenela custodia . Ca, xliii. dacona nel logo de forano. fr. curato & frate piero erano doe stelle lucetene la puicia dla marcha. & doi homini celes Riali. sperhoch tra loro era tato amore, tanta carita, che uno medesimo core. & una medesima ania pareua iloro doi. Et se ligarono î sieme î osto pacto che ogni cosolatoe che dio li faces le p misericordia a lorose la douesse no isieme reuellare luno a lastroi carita. Firmato inseme gsto pacto, aduene un di che stadose fr. pietro i orone. & pensado de uotaméte de la passióe de cristo. & come la madre de cristo bissima, & ioane dilecti modiscipulo. & s.fr. erano depieri a li pedi de la croce, per co lore métale crucifixi co cristo, gli uéne desiderio di sape que de glli tre hauea habuto magiore dolore de la passióe de cristo.o la madre laquale lo hauea generato o lo discipulo loquale dor mi sopra lo pecto suo .O.s. frã, qle era con cristo crucifixo. Et standoin questo divoto pensiero, li apparse la gloriosa virze ne maria con l'zoanne euangelista & s. s. fran uestiti de nobi liuestimenti de la gloria beata maria: san. fran. parea uesti stito de piu bella uesta che.s. zoane. Et stando fra: pietro tut to spauentato de quella visione. s. zoanne si lo consorto & dis seli. Non temere carissimo frate, ipero che noi siamo uenuri a consolarti & dechiatarti lo tuo dubio. Sapi adog che la ma dre de cristo & iosopra ogni creatura se do emo de la passione de iesu cristo, ma daponoi, s. francesco hebbe mazor dolore: che alcuno altro perhotu lo uidi in tanta gloria. Et frate pie trolo domado. Scissimo apostolo d'cristo: pch pare lo uestimé to d. s. f. piu nobile ch lo uostre. Respose si. zoane & disse ; gdo lui era nel modo ello porto piu uili uestimétichio. & dce oste

parole sco zoane diede a frate pietro uno nobile uestimeto & glorioso gle portaua in mano disse. Prédi gsto uestimento logle io ho portato p darti. & uolédo sco zoane uestirlo de gle lo uestimeto, frate pietro stupesacto cade i terra: & comicio a cridare. Frate curato: frate curato carissimo, soccorri tosto, ue ni a uedere cose merauegliose. Et in gste pole glla sca uisione disparue. Poi uenedo frate curato si li disse ogni cosa per ordine. A laude & gloria de iesu cristo.

De frate zoane de péa che haue una mirabile uisiõe. & come stete molti ani ad aspectare uita eterna. Capitu xliiii.

Rate zoane de pea essedo sanciullo seculare ila puicia d la marcha una nocte gli apparle uno fazullo bellissimo & chiamolo & disseli. O zoane ua a scostephano oue predico uno de li frati mei: ala cui doctrina credi: & a le soe pole atten di.imphochiolhomadato: & scocio tu hai a fare uno grade uiazo. & poi uerai a me. De che costui îmatinete se leuo suso; & semi grade mutametro a laia soa. & ando a sco stephano: & trous una grade moltitudine de hoi & de done che itauano p aldire la predica. & colui che doueua predicare era uno frate che hauea nome fr. philippo: logle era uno de li primi cherão uenuti ne la marcha dacona, Mora suso qsto frate philipo: & predicamo co parole de scia huana: ma i uirtude de i po sacto. anuciado lo reame de uita esna. Et sinita la predica lo deo sai zullosenadoa lodictofr. philippo& si li disse. Padresea uoc piacesse d'receuermi a lordiesio nolétiera farei peitetia: & ser uiria a ielu cristo. Vededo frate philippo & cognoscedo in lo fanzullo una merauegliosa inocetia & uoluta a seruire a dio li disse. Véi a mi cotal di a recanati: & ioti faro riceuere: ne lo ale luogo se douea fare lo capitulo puinciale. d che lo fanzul lo loque era purissimo se pésoche que solo se lo grade ui azorlo gle lui douea far: secodo la ruellatioe ch lui hauia hauuto: & poi adar in padiso: & cosi credea sar imatinéte ch sosse recenu to a lordie. Ando adoq & foreceuuto. & uededo ch suo pesse

fonose impliua alhora dicedo lo mistro in capitolo generale Chi uolesse andarene la puincia di pueza per merito dla sa sta obediétia ello li daraue uolétieri licétia. Vene a osto zoue ne grande desiderio dandare pesandoc 5 qllo sosse lo grande uiazo che douesse sarci chandasse in padiso: ma uergo gnauasse a dirlo. Einalmete cofidandose dfr. philip, predco: logilo hauia scoreceuere a lordie si lo prego caramete sche li cocedisse la licetia de andare i la puicia de pueza. Alhora fra te philippo uededo la sua pura & sca intetioe si li acato qlla li cetia. Onde fr. zoane co letitia se mosse ad andare: hauedo que sta opiniõe epcerto copiuta olla uia andaria in padiso secodo la sua coscietia. Ma coe piaq a dio ello stete nela dicta puicia xxvianni i qlo expectare & desiderio: uiu édo in grande scita criscedos le pre la uirtu & la grade dio & del populo. Standose uno di frate zoane i orone: & piangedo pch lo deliderio no le adipliua: & che suo pelegriazo de qsta uita tropo seplogaua: apparle cristo al cui aspecto la sa soa so tutta ligsacta: & cristo li disse. Frate zoane adomandami cio ch tu uoli. Et ello respo se. Signor miorio no so che domandare altro che ti. ma dosto soloti prego che tu mi pdoni tutti li mei pci. & dame gra che ioti ueda unaltra uolta ädoione hauero grade bisogno. Dif se christo: exaudita e la toa orone. Et doo qsto christo se pti. & frate zoane rimase tutto cosolato & cosortato. A lo sine oden doli frati de la marcha la fama de la soa scita feceno tanto co lo generale che li mando la obediétia de ritornare i la marca? la ql obediétia receue do alegramete le puole i camio pelando che copiura olla uia sene douesse andar i cielo secoda la pines sa de cristo, ma tornato che so ne la puicia de la marcha uiue te i essa xx. anni: & no era cognosciuto da nissuno suo parete Et ogni di aspectaua la misericordia de dio che li adiplisse la pmessa. & igstotéposece piu uolte officio de la guardiania co grade discretioe. & diop lui adopo molti miracoli. & tra li altri doi ch lui hebe da dio lo spo d'pphetia. onde una uolta

andando fuora uno suo nouizo so batuto dal demonio, & so si fortetetatoch lui cosetedo a la teratioe dliberoi si stessousci re del ordie de sco. fr. si tosto coe frate zoane fosse tornato d'so ri.Lagletetatioe & deliberatioe cognoscedo fr. zoanep spod pphetia imantinéte ritorno a casa. & chiamo a si lo dco noui cio. & disseli che vole che se cofessi. Ma pria che se cofessa se li recitó p ordie tutta la sua tétatioe: secondo che dio li hauia re uellato. & cocluse. Figliolo. impho che mi aspectasti & non ti uolesti ptir senza la mia benedictione, diotha facto qsta gra chemai di gsto ordie tu non uscirai. Alhora lo zouene si fore fermato i boa uolota. & rimanedonel ordie diuéto uno sco fra te. Et tutte gste cose mi recito frate ugolino. El do fr. zoane: logle era uno ho co uno aio alegro & reposato, rare uolte plas ua. & eta ho d grade orone: & specialmete dopo matutio mai no ritornaua ala cella: mastaua i gelosia i orone isino a di. Et stando lui i o fone: una nocte dopo lo matutio li appue la gelo dedio: & disseli. Frate zoane copiuta e la toa uia: la gle tu hai aspectato tato tepo. & poi tanúcio dala pte de dio che elezi q le gratu uoi, o uno di de purgatorio, o septe de pene i qsto mo do. Et elegedo frate zoane piu tosto li septe di d pea i asto mo doisubitolui îsermo de diuerse isirmita. imphoche li prese la sebre cotinua, le gotene le mae & ne li piedi. & molti altri ma li.ma olloco pezosi faceua era co uno demoio denaci li teniua una carta scritta d tutti li loi pci & diceuali. Per gsti pci ch tu hai scico lo pelar & co la legua & eo le opatioe tu sei dana to al fogo de lo iferno. & lui no si aricordaua dalcuo beneiche lui hauesse mai facto i uita sua ne con elo ordie sosse mai sta to. & cosi pesaua essedo danato: coe el demoio li dicea, onde q do lui era domadato coe stesse respodeua: male: pche io sono danato. Vededo li frati qito: si mandorono p uno frate antiquo ch haueua nome frate mattheo de mote rubiano: loqua le era uno sco homo & grande a ico di asto zoanne. & asto fra te mattheogiole a costui lo septio di d la soa tribulatioe: & sa

lutolo & domadolo coe lui stava. Respose che stava male. im pho che io son danato. Alhora frare masseo disse. Non ti ricor detu che tu hai molte volte cofessato co mego: & io to absolu to integramete de tutti li toi peccati. No ti recorderu achora che tu hai servito a dio i qstosco ordie molti ani apresso. Non ti recordetu che la misericordia de dio excede tutti gli peccati del modo: & che cristo benedecto nfosaluatore pagop noi re coparare isinito precio. & pho habi bona speraza che p certo tu sei saluato: & in osto dire: impho che era copito lo termine de la soa purgatione: se pti la tétatione: & uéne la consolatio ne: & con grade letitia disse frate zoane a frate mattheo.im perhochetusei asiatigato. & lhora e tarda: tu te ua a possare & frate mattheonolouolea lassare, ma pur sinalmete tanto li disse che si pti da lui. & adossene a passare. & frate zoane riv mase solo co so frate chel seruiua. & certo cristo benedco uéne co grade iplédore: & co excessiva suavita de odor: secodo che lui hauea pmesso de parergli unaltra uolta quado ne haues se mazor bilogno. & si lo sano psectamete dogni isirmita. Al hora fra zoane con le mae zonte regratio dio che co optio si ne hauea termiato lo suo grade uiazo de la presete uita mise ra ne le ma de cristo recomado & réde lania soa: passando di q sta uita mortale ala uita eterna con christo benedecto. loqua le hauea coli gratépo desiderato & aspectato. & reposto lo di cto frate zoane ne lo luogho dla pea de sancto zoane. A lau dededio. De doi deuoti fratelli chiamati pacifico&humile. Capitulo.xlv.

Nla dicta puicia de la morte de sco fr. forono doi fratelli luo hauea nome frate pacifico: & lastro frate huile sligli furono de grande scita & psectioe: & suo cioe frate huile stavua ne lo logo de suffiano: & si mori. Lastro stana i uno altro logo assai lonzi. Come piaq dio uno di stado frate pacifico i orone i uno logo solitario fo su rapto i extasi & uide lania del suo fratello frate huile adare i cielo drita se za alcua ritarda.

tione o impedimeto la quale alhofa se partiua dal corpo. Adueneche de li a molti anni ofto frate pacifico chi romafe fo po stola samiglia nel de l'ogo de sossiano: done suo fratello era morto. În gilo tepo li frati a petitice de li signori de brun for temutoro lo dicto logo in unaltro, de chetra le altre cose loro translatoro le reliquie de li fratiche erano morti in gllologo? & uenedo ala sepoltora de frate huile. lo fratello fra pacifico li prédele osse sue est le lauo. & si le juolse i una touaglia bia. ca: & co grande reuerentia le basaua & piageua de che li altri fratife maraueglioro: & no haueuano bono exepio de lui.im phoche essedo lui ho de grande scita: parea p amor sesuale & seculare che lui piagesse lo suo fratello. & che lui hauesse piu deuotioe a le sue reliquie che a glle dli altri fratiche erano sta ti no de miore scira che frate huile. & erano degni d'reueretia coe li soi. Cognoscedo frate pacifico la sinistra imagiation de li frati satisfece a loro huelmete & disse. Fratelli mei no ui me rauegliate pchea losse del mio fratello ho facto que lo chio scot & che io no ho facto alaltre imperho che benedco sia dio: no mha tractato coe uoi credete in amore carnale. ma p tato ho factocoli, perhoch gdo lomio fratello passo di gsta uita orado in logo deserto & réoto da lui uidi laia sua adare in cielo & perho io son certo che le osse sue sono sce & debono esser i pa radiso. & se dio mhauesse coceduto tanta certeza dli altri fra ti. glla medesia reueretia hauerei scoa le osse loro. Per la glco sa li frati uededo la sua sca & deuota intetioe foro da lui bene satisfacti: & landarono dio logle sa cosi meranegliole cose ali scisoi. A laude & gloria del nrosignore i esu christoamen.

De uno frate al q'e uéne la nía dona siado ifermo. Carrivi; Elo sopra noiato logo de softiano so atricaméte uno frate miore de si grade scita de uita & grach tutto parea divio & spesse uolte era rapto i dio. Stado o llo frate alcua uolta ab sorto i dio, perho che haueua notabilmete la gratia de la con teplatio e ueneano a lui ucelli de diverse mainere do esticamé

f

te reposauano sopra le sue spale & sopra li altri mébri canta do marauigliosaméte. Era costui molto solitario. & rare uol teplaua.ma gdo era domandato de cosa alcua respodeua cosi gratiosamete che parea piu tosto angelo ch ho. & era dgra dissima oratioe & cotéplatioe. Copiédo qsto fratelo corso de la uirtuosa sua uita secodo la dina dispone isermo a morte in tanto che nissuna cosa lui poteua predere: co qsta uoleua rece uere alcua medicia carnale. Ma tutta la sua confidétia era nel medigocelestiale iesu christo benedco: & ne la sua benedecta madre: dal que ello merito p dina clemetia dessere huelmete uisitato: & cosolato. Onde standose una uolta su lo lecto: & di sponédose a la morte co tutto lo core: Si co tutta la deuotioe li apple lagloriosa uerzene maria madre de iesu cristo co grade moltitudie de angeli & de sce uerzene co méra uegliosos ples dore. & appressosse a lo leto suo. ode lui rgratia do la prese gra de coforto & allegreza gto a la ia & gto al corpo. & comezo a pregarla huelmete che la preghi el suo fiolo dilecto che per li sos mesiti lo traga de la presoe de la misera carne, pseuerando in qîto pregoco molte lachryme la gloriosa uerzene maria li respose chiamadolo p nõe. Nõ dubitare: impho che lo tuo pre go e exaudito. & ioson uenuta p cofortarti inaci che tu parti de osta uita. Erano a lato d la gloriosa uerzene maria treuer generleque portauano îmano tre bossoli de electuario dissmisurato odore & suauita. Alhora lagloriosissia uerze maria bii decta prese apse uno de glli bussoli. E tutta la casa su piena dodore. & prédédo co uno cossiero di allo electuario lo dede a allo ifermo. & cosi tosto coe lhebe asazato ello séti tato cofor to & dolceza ne la ia sua che parea che no potesse stare nel cor po.ode comicio a dire. No piu suaui sia madre uerzene bene decta & saluatrice de lhuana generatioe. no piu: pche no pos so sostenere tata suauita, ma la pietosissima & beigna madre pur portandos pesso de allo lectuario a lo infermo. & saceuoli prendere laltro tutto. Poi suodato lo prio bossolo: la ucizene bta prese lo secodo bossolo. & meteui el cossiero p darline Di che costui dolcemete si lametaua dicendo. Obtissima madre de dio benedco: se lania mia e qsi tutta liqfacta p odore & suauita del prio lectuario: coe potro io sostenere lo secondo. lo ui prego benedecta sopro tuttili scich no me ne uogliati piu da re.Respose la madona. Asaza filiolo pur uno poco de gito se codo buffolo. Et dadoli un puoco disse. Or mai figliolo tu hai tatocheti puo bastare: cofortati figliolo: imphoche io uegne rotostoptis mearoti alo reame del mio figliolo benedco: lo gle tu hai sempre desiderato & cercato. Et do qstola uerzine maria tollédo cobiato da lui septi: & rimale cosi cosolato & co fortatop la dolceza di qllo ungueto: chep piu di sopraviuet te fatio & forte séza cibo alcuo corpale. & dopo alcuni di alle gramete plando co lisoi frati co grande letitia & iubilo passo di alta unta topia. A laude & gloria del nro signore iesu christoamen. De frate iacobo de la massa marauegliosos servo de iesu cristo nostro redemptore. Capitulo.xxxxvii.

Rate iacomo de la massa: alquale dio aperse luscio de gli soi secretii & de pfecta scietia & intelligetia dla dina scriptura. & de le cose suture: su de tanta scientia che frate egidio da Sixi: & frate marco da motino: & frate gienepro & frate lucio diceano de lui: che non cognosceano nissuno al modo pita apressoa dio. Questo frate iacoboio hebbe grade desiderio d uederlo.imphoche pregando io frate zoane copagno del dco fra.egi.che mi uolesse dechiarare certe cose de lo spo. & lui mi disse. Se uoli esser isormato nela uita spuale pcaza dplare co friacobo de la massa: imphoch frate egidio desideraua de es sere illuminato da lui. La le sue parole no se po azon zere: ne etiamdio diminuire: imperho che la mente sua e pasciuta de glisecreticelestiali. & le soe parole ci sono parole inspirate de lo spirito sancto. E non e homo nissuno sopra la terra chio tã to desidero & bramo de uedere come frate iacobo meraueglio soseruo de dio. Nel pricipio d'Imisterio d'frate zoane da pma

orado una volta su rapto i dio. & stete tre di i gsto fapto i exta si suspeso de ogni setimeto corporale & stete isessilep si facto modoch li frati dubitauão ch no fusse morto. Et in allo rapto gli fo ruellato da dio qloch doueua adueir itorno a la nostra religiõe. Per la quado io lo aldi mi cresce lo desiderio de uederlo. & de parlare con lui. Et quado piaq a dio chio hebbi tatoasiod plarli io lopreghai i qstomodo. Se le uero qllochio udito da te. iôte pregoch tu nome lo teni celato. lo ho udito ch quadotu stesse tre di asi morto. tra le altre cose dio te reuel locioch douea adueire i astanfa feligloe. & asto habuto a di re frate mattheo mistro d'la marcha al gle tu lo ruelasti pobe dietia. Alhora frate iacobo co grade huelita li concedete ollo ch diceua frate mateo era uero: & el dir suo era qito. lo so frate alqledioha ruellato qlloch de adueir ila nostra religioe. Im phoch fr. iacobo ma maifestato. ch dopo molte cose legle dio fuelo do stato dla giesia militate. ello uide i visio e una arbor bella & grade molto, la cui radice era doro. & li fructi soi erao hoi. & tutti erao fr. miori. Li rami soi pricipali erao disticti le codo lo nuero de le puicie dl ordie. & ciascaduo ramo hauia tantifr, quanti erano ne la puicia importata pollo ramo. Et alhora ello sepe el nuero d'tutti li fr. dl'ordie. & de ciascaduna puicia. & ache lo uome loro & la eta & la coditioe. li gradi. & la dignita. & legre & lecolpe d tutti. & uide fr. zoane da par ma nel piu altologo dl ramo d mezo de gsta arbore. Et nele uele drami cherão ditorno a osto ramo de mezo stauano li mistri d'tutte puicie. Et dopo q stouide cristosedere i su uno thronogradissimo& cadido.logl cristo chiamaua.s.fr.& da> uali uno calice pieno di po de uita. & madaualo dicedo. Va & uisita li toi fr. & da loro beuere d gsto calice de spo duita ipho che los pirito de sathanas si uerra contra de loro. & pcoterali & molti d'loro caderão & no se leuarano. Et cristo detea. s. tr. doi ageli ch lo accompagnasse. & alhora. s. fr. uéne a porzerli lo calice de la uita a li fr. soi& comézo por zerlo a fr. ioani, el

gle prédédoil bututto gto ifreza & deuotamete & subitame te deueto tutto luminoso come el sole. & dopo lui sco fr. seque temente lo porgea a tutti li altri: & pochi ui erano che co de bita reuerentia lo riceuesseno & beuesseno tutto. Tutti quelli che lo prédeuano deuotamente & beueuano, tutti d'subito do uentauano spledidi coe lo sole glli che lo reuersauano: & nif prédeuano co deuotione deuentauano nigri & obscuri & des formati & orribili a uede re, glli che parte ne prédeuano & bi tieuano, & pte ne rouer la uano deu étauano pte tenebroli & p te lumiosi. si piu & menosecodo la misura del beuere & del re uersare. Ma sopra tutti li altri lo dicto frate zoanne deuento lumioso & resplendete, logle piu copitamente hauea beuuto lo calice de la uitaip loquale hauia psondamete contéplato labisso de la psonda uita & de la infinita luce dina. & in est hauia îteso la dinersita e la tépesta: la gle se douea leuare contra lo dco arbore: & crolare & comouere li loi rami, plaqlcosa lo dicto frate zoane se pti de la cima de lo ramonel que staua. & descédédo de soto a tutti li rami: si se acolse sul sodo del stipite de larbore. & staua tutto pesoso. Et fr. boauetura logi ha uia pte preso & pte uersato de lo calice moto in gllo ramo & i gllo logo doue era desmotato frate zoane. Stado in allo logo gli dinetonole ungie de le mae di ferro aguciato & tagliante come rasori: di che sui se mosse del logo doue era motato & co ipeto & furore se uolea gittare cotra frate zoane p nocerli.ma frate zoane uededo asto crido forte. & ricomadose a cristo: lo gle sedea nel throno. & cristo a lo crido si chiamo. s. fr. & dete li una preda affogata tagliete. & disteli. Va & con osta preda tăglia logie a fr. bonauetura co el gle el uolea grafignare frate zoane si che no li possa nocer. Alhora si fra uéne & fece coe cristo li hauia comadato. Fco osto uéne una tépesta de uento & pcosse nel arbore si forte che li frati ne cadeuano a terra. Et priocadeuanotutti olli che haueanouersatolocalice dlospi ritosco de la tita. & erano portati da li demonii iloghi peno

si & renebioli, ma fr. zoane ch haueua beuuto tutto lo calice co li soi surono traslati da li azoli ilogo de uita & lume esno. & de splédore bto. Et itédeua & deserviua lo dicto frate iaco, che uedea la uisioe pticularmète & distinctamète cio che ue deua: & coe gli uedeua & li nomi & le coditoe & stati di ciasca duno chiaramète. & tato buso qlla tépesta qllo arbore che la cade: el uéto si la porto uia. Poi imatinete che era tutta doro: de la qle nasce unaltra arbore tutta doro: la qle pdusse soglie & sructi doradi. De la qlarbore & de la sua disatioe psoda bel leza odore & uirtude e meglio tacere che dire al presente. A laude & gloria del não signor dio. Coe frate zoane de Fer mo entro ne la religioe de sco fran. Capitulo: xlviii.

Ra li altri sci & sauii frati & figlioli de sco.f. ligli: secodo che dice salamõe. Cõe la gloria del padre sua nri tepi ne la dea provicia de la marcha: lo venerabile frate zoane de fer moilogle plogran tépo che ello demorone lo sco luogo de la uernatimphoche so ho de grande uita & seita. Questo fr. zo ane essedo fanciullo seculare desideraua co tutto lo core la ui ta de la peitetia: laqual matien moditia del corpo & de lania Onde essé do bé picolo fanzullo comézo portare lo caseto de la maglia el cerchio de ferro a la carne. & a fare grade abstiné tia & specialmete gdo dimorana co canoici de sco pietro d fer mo: liqli uiueuano spledidamete. & lui fugiua le delitie cor porale & maceraua lo suo corpo co grande rigidita & abstiné tia.ma hauedo i zo li copagni molti otrarii: ligli gli spoglia uenoil casseto & la sua abstinétia i molti modi ipediuano. & lui da dio îspirato peso de abadonare lo modo co li soi amato r: & offerirse se medesimonele braze del crucifixo co lo habi to de.s.f.& cosi fece.Essedo adoqueiceunto cosi fanzullo alor dinei & co essola cura del maestro de nouicii deueto si spuale & tanto denotissio: che alcua uolta gdo sui aldina plare gllo dicto maestro de dio lo cuore suo se struzea fortemete coe sa la cera al fuogo, & cosi grande suauita de grasi rescaldaua in

amor de dio: che lui no possendo state sermo & sosteneri tata suauita si leuaua & discorreua coe ebrio de spo hora p lhorto: hora pla selua: & pla giesia. secondo che la siama & lipero de lo spolo sos per lo di tepo la dina gra cotinua mete sece gîto angelico ho crescere de uirtute i uirtute: & i do ni celestiali & dine elevatioe & rapti in dio itato chalcua vol ta la mete sua era leuata a spledore de cherubini. alcua uolta pardore di seraphini alcua uolta de gaudio di britalcua uol ta ad amorosi & excessiui abraciameti de cristo no solamete p gustispuali detro.ma etiadio pexpressisegni de fori & gusti corpali singularmete p excessiuo mo. Vna uolta accese lo suo core la fiama del dinoamore. & duro in lui qîto ardore be tre annimel qle tépo riceueua marauighole cololatione dine. & spesseuolte era raptoidio. & breuemete in allo tepolui pare ua tutto affogato. & apresso de lo amore dino. Et qsto so isul motesco dla uerna. Ma phoch dio ha singulare cura de li soi figlioli dado loro secodo diuersi tepi hora cosolatioe hora tri bulatiõe. hora psperita. hora aduersita: si come uede che biso gna a loro a mantinersi in huelta o uero paccedere piu loro desiderio ale cose celestiale. Piaq a la dina bota & dopo trean ni sotrahere dal dicto frate zoane astoragio: & asta fiamma del dino amore & priuolo dogni cosolatio espuale. De che fra te zoane rimase senza lue & senza amore de dio & tutto lo di scololato. afflicto & adolorato. Per la qlcosa lui cosi angustio so se ne andaua pla selua discorredo in que in la chiamado co uoce & co pianti lo dilecto sposo de la ja sua logi se era ascosto & ptito da lui & séza la cui presétia la sa sua no trouaua ripo soma p nissun moin à le cuo logo lui poteua trouare el dolce ie su cristo benedco: ne rebatersi a olli suauissimi gusti de lamo re de cristo coe era usato. Et duroli qsta tribularioe p moltidi: ne liqui ello pseuero nel cotinuo piager: & pregare dio che gli rédesse pla sua piera lo dilecto sposo de la la una. A la psine g dopiaq a dio auer assai puato la sua patietia & acceso suo dsi f iiii

derio. uno di ch fr. zoane andacia pla selua cosi afflicto & tri bulăto. & pla seza se pose a seder: acostadose a uno saxo & sta ua co la faza tutta bagnata de la chryme. guardo uerso lo cie lo. & eccosubitamete apparso cristo ben edco apresso lui nel lo sétiero dode esso frizoane era uenuto, ma no diceua niete. Vededo frate zoane 18 recognoscedo bene che lera cristo sub itamete lui se li zeto a li piedi. & cosmisurato piato lo prega ua huilissimamete. & si li dicea Soccorrime signore mio im phoche séza ti io stoitenebre & i piato, séza te agnello man sueto stoin agoscia & in paura seza ti sigliolo de dio altissio stoicosulione & i uergogna. Et io son spogliato de ogni bene & accetato, imphoche tu e uero lume de le ase iesu benedecto & séza te io son pouto & danato, imphoche tu sei uita dlasa mia. uita dele uite. Seza ti io son sterile & arido. impho ch tu sei sõte & dono dogni gra. Seza ti io sono al tutto scoso atoriv phoche tu sei la nra redeptioe, amore & desiderio, pae che co fortativois vio che salegra li cori dli sci. illumiame maestro gratiolissimo, pastor pietosissimo, impho chio sono toa peco rella beche idegna. Ma pho chel desiderio de li sci hoi loqual dio idusia ad exaudir si li accede a mazor desiderio & amore & merito, christo benedco se pti seza exaudirlo: & seza plarli niete. & adossene plodicto mazo la donde era uenuto. Alho ra fr. zoane se leuo & corseli drieto. & da caposi se butto a gli piedi. & counască îportunita si lo titene. & con deuotissime lachryme si lo prega dicedo. O jesu dolcissimo : habi milericordia de mi tribulato, exaudime p la moltitudine de la tua misericordia. & pla uerita dla tuasalute. & rédime la letitia de la tua faza: & del tuo pietofo sguardo imphoch de la tua misericordia e piea la terra. & cristo achora si pri: & no li plo niete. & fece a modo che sa la madre a lo saciullo ado li sa bra mare la mamella. & fasselo uéire dreto piazedo, acio che lui la préda poi piu uolétiera. De ch fr. zoane achora con mazo feruor & desiderio leguitaua christo benedecto, Et zonto chi

fua lui cristo benedco se revolse iuersolui. & resguardolo con louisoalegro&gratioso.&apredolesuescissime&gratiosise sime braze si lo abrazo dolcissimamete. & in allo aprir de le braze uide fr. zoane uscir de lo sacratissio pecto del saluatore tăzi de sole merauegliosi; ligli illumiauano tutta la selua: & etiadionelaia & nel corpo. Alhora frate zoane se izenochio a li piedi de cristo: a mo che ala magdalea porse li soi delicati & preciosi piedibenignaméte a basate. Et frate zoane prédé: dolo co suma reueretia li bagno de tate lacrie ch pareua una tra magdalea: & diceua deuotamete. lo ti prego signore mio che no resguardi a mei pci p la toa scissima passioe. & p la asp sione del tuo sangue precioso, resuscita lasa mia in la gra det tuo amore: cociosia cosa che osto sia lo tuo comadameto, che noi ti amiamo co tutto lo core. logle comadameto nissuno po adiplireséza lo tuo adiutorio. Adiutame adoq; amatissimo figliolo de dio, si chio ti ami con tutte le mie forze. Et stando cosi frate zoane i qsto parla i a li piedi d cristo, su da lui exaudito. & hebbe da lui la prima gra, cio e la siama di divio amo re Et cognoscedo la divia gra essere ritornata i lui comezo a rengratiare dio. & a basare li soi piedi. & poi dirizadose p reguardar al saluator i saza, cristo benedecto li porse le soe scissime mane a basari & basato ch lhebbeise approximo & aco stosse al pecto diesu. & basolo suos acratissio pecto. & cristo benedectoabrazo&basolui. & in ostoabrazar & basare fra te zoane séti tata sua uita del dino odore che se tutte le specia rie del modo susseno state raguate isieme: sarebe paruto una puza a coparatioe di glio odore. Et in esso su alhora tutto ra pto frate zoanne & cosolato. & duroli allo odore ne lania sua molti mesi. Et dalhora inaci da la soa bocca usciua o pole merauegliose & celestiale: legle mutauano li cuori de chi le udi uano & faceuano grade fructo a le aie. Et ne lo sétiero d'la sel uaine logle steteno li biidecti pedi de cristo. & p bono spacio ditorno sentiua frate zoane allo odore. & uedeua allo splendore sempre quado ui andaua de li a grande tépo poi. Et ritor nado i si frate zoane dapoi ollo rapto. & disparedo la preseria corporale d'cristo, rimase si illumiato ne lania ne lo abvsso de la soa dininita chi be chel no susse li lumiato ne lania ne lo abvsso de la soa dininita chi be chel no susse li lumiato ne lania ne lo abvsso de la soa dininita chi be chel no susse susse la soa dininita di ui mara di ui a. & li psondi mysterii de la sca scriptura. & molte nolte poi parlado dinaci a lo papa & cardi nali. & dinaci a re. baroni. doctori, tutti li metena i grade stupore p le altre parole & psode se sentie chi dicena. A lande de ie su cristo, amé. Come p le oratione del dicto fra, ioanne lani me surono tracte del purgatorio. Capitulo, xlix.

Icendo una uolta messa lo dicto zoane lo di dopo egni sa cti p tutte le anime dl purgatorio secodo ch la sancta gie sia hauia ordinato, offerse co tato affecto de caritade. & co tan ta pieta de copassio e gllo altissio sacrameto logle pla soa esticacita le anie d'li morti desiderauão sopra tutt li altri beni ch plorose possenofar chi le pareua che tutto ello se struzesse p dolceza de pieta. Per lagi cosa i quella medesima messa leua do deuotaméte lo corpo de cristo. & offerendo a dio padre. & pregandolo che per amor del suo benedecto sigliolo iesu cristo. lo gle per recopare lanie era penduto in croce li piacesse d douer liberare de le pene de lo purgatorio la nime di morti da lui create. & recopare. Immatinete & uide gsi ifinite aie uscire del purgatorio amodo de fauille de fogo innumerabile che usciuano duna fornace accesa. & uidele salire in cielo per meriti de la passione de cristo. loquale ogni di e offerto per uiui & permorti în quella santissima hostia degna de essere a do rata îseculor û secula. Amé. Come frate zoane de la uerna andoa uilitare frate iacobo infermo. Capitulo.I.

L'tempo de frate iacobo interno. L'tempo de frate iacobo de falarone, homo di grande san tita era insermo grande ne lo logo de moglano de la cui stodia de sermo frate zoanne de la uerna loqual dimora ua alhora ne lo logo de la massa, aldedo de la soa isirmita, ipho

che lo amaua come suo padre. misse se i orone per lui, pregan do deuotamete dio co orone metale che al deo frate iacobo redesse sanita del corpo sel fusse meglio dlania soa. Et stado in alta deuota orone su rapto i extasi. & uide in aere uno grande exercito de ageli & descidinacia la cella soa che era ne la selua cotanto splédore ch tutta la cotrata ditorno era illumiata & uede tra qîti angeli qîto fr:iaco.ifermo:p cui lui prego uestito de uestiméto cădido tutto resplédete. Vide tra soro el pa dresco fr. ornato de le stigmate sce de cristo. & de molta glo ria. Vedeui anche & recognobbe fr. lucido (co: & fr. mattheo antico de monte robiano & piu altri frati: ligli lui no hebbe mai ueduti ne cognosciuti i gsto modo. Et uededo cosi fr. zo: co grade dilecto alla schiera di sci si li foreuelato de certo la saluation de las de gllo frate sfermo: & che de glla infirmita douea morire, ma no cosi tosto, & dopo la morre douerebbe adar in padiso phoche el se coueiua un poco purgarse i pur gatorio. de la ql reuelatio e fra. zoane haue tanta grande alegreza p la salute de laia ch de la morte del corpo pocho sincui raua.ma co grade dolceza de sposi lo chiamaua tra si mede simo dicedo. Fr. iacobo mio dolce pre. fr. iacobo dolce fratelo mio frate iacobo sidelissimo servo & amico de dio frate iaco mo compagno de li angeli: & coforto d li beati. & coli in que sta certeza & gaudio ritorno in si. & incontinente pti del suo go: & ando a uisitare lo dicto frate iacobo a mogliano. & tro uandolosi agrauato che apena puoteua parlareisi li annun cio la morte del corpo: & la salute de la sa secodo la certeza ch hauea hauuto p reuelatioe dina. De che fri iacobo tutto relegratoispõ&ne la faza lo receuete co grade letitia & col miso iocodo régratiadolo dle boe nouelle chlui portaua: ricomaz dado a lui deuot amete; Alhora.fr. zo.lo prego huelmete ch doppo la morte senza dubio douesse tornare: & contarli cho me fosse del suo statosel fosse in loco de saluatione. Et fr. ia. si li prnesse sel piacesse a dio de prnetterli. Et diche afte pole

apressadose lhora del suo passaméto. fr. iacobo comezo deuò tamétea dire que lo del psalmo. In pace i uita eterna ma dormétaro & rposaro. Et dicto qsto uerso co iocodo a lo & lieta taza passodi gsta uita. & dapuoche su sepelito. fr. zoane si ri torno al suo logo de la massa. & aspectaua la pmessa de frate iacobo che tornasse a lui lo di ch hauea dicto. Ma lo dicto di oradolui li appue cristo benedecto co grade copagnia dageli & descitra ligli no era friacoboion diriacobo marauiglian dose molto recomadolo a cristo de uotamete. Poi lo disequete orado frizoane ne la selua li appue fri iacobo acopagnato de sageli tutto glorioso & alegro. & fr. zoane li disse o pre pet no et i uoi tornato a mi lo di ch uoi mi pmettesti. Respose fr. ia p ho chio hauea bisognodi alcua purgatoe ma iglla medesia hora ch cristoti appue. & tu me li recomadasti. cristote exaudi & mi libero dogni pea. Et alhora io aspsi a fr.ia. dla massa laicosco.logle serviva messa. & videlhostia sacrata quado lo prete la leuo convertita & mutata i forma de uno bello fanzullo uiuo. & diceli. Hozi con quello sazullo me ne uo al rea me de uita eterna alquale ni uno po adare senza lui. Et dicte queste pole frate i acobi dispari. & andossene in cielo co tutta quanta quella beata copagnia de angeli. Et frate zoane rima se molto cosolato. Mori lo dicto frate iacobo de falarone la uigilia de liacobo apostolo de luio nel sopradicto logo de mo gliano loquale per soi meriti la divina bonitade adopo dopo la soa morte molti miracoli A laude & gloria del nostro salua torecristo. Come frate zoanne de la uerna so merauegliosa O sopradicto frate zoane duerna mete rapto. Cap.li. imperhoche perfectamente haueua negato ogni dilecto & consolatione mondana & temporale. & in dio hauia posto tutto lo suo dilecto & tutta soa speraza la diuia bonta li donaua marauigliofe cosolatioe & uisitatioe specialmete ne le solenita deristo, ondap primado una uolta la solenita dla na tiuita d'xporilagle lui aspectaua rsolatoe d'dio e da shuanita

de iesu cristo: lo sposcoli misse ne la sa sua si grade & si excessi noamore & feruci de la carita de cristoip la que ello era huilia to a préder la nostra hūanita, che ueraméte pareua che la ia li ulisse del corpo. & che lardesse come una ucce, Lo gle ardor si possedo sostenire sagossaua & strugeuasse tutto gto. & crida. ua adalta uoce: imperhoche plipeto de lo spo sco. & p tropo seruore de la morte no se poteua continere de cridare. & igla hora che lo smesurato seruore ueniua cosi grade certeza de la spanza de la soa salute: che ponto del mondo no credeua se al hora fosse morto douere passare p lo purgatorio: & osto amo re li duro be uno mezo ano. beche allo cosi excessivo fervore non ne hauesse cost d'continuo; ma ueniuali certe hore del di Et in que te po riceuette marauegliose molte uisice consolatione & uisitatiõe da dio. & piu uolte su rapto: si come ui de gllo frate che i pria scrisse gste cose: tra legle una nocte si fo rapto & leuatoi dio che ui de i esso creator tutte le cose create: & celestiale & eterne. & tutte le loro pfectione & gradi & ordi ni de sci. Et alhora cognobbe chiaraméte come ogni cosa crea ta represera el suo creatore. & come dio esopra & detro & dfo ri: & de lato a tutte le cose create. Apresso cognobbe uno dio i tre plone. & tre plone i uno dio. Et la isinita carita: la gle sece lo figliolo de dio icarnar pla obediétia del padre & finalmête cognobbe in qua uisione coenulla altra cosa via eta plaqua nima possa adar a dio: & hauere uita etna: si coe cristo: el gle e uia uerita & uita de la îa. Al aude & gloria del nfo saluator le su cristo. Coe lo dco frate zoane uéne méone la consecta tione del corpo de christo. Capitulo.lii.

Odicto frate zoane ilo sopradicto luogo de moglião se condo che recitoron ifrati cherão preseti. Aduenne una uolta osto mirabile caso che la nocte dapo loctaŭa de s. s. loren zo: & ifra loctava de la assuptiõe de la dona . hauedo dicto lo matutio ila giesia co li altri frati. Et sopravenedo in lui a be nedictione d la dina gra; senado nel horto a conteplare la pas

sioed cristo duotamete'a celebrar la messa gle li tocada la ma tina. & stado i qsta cotéplation de pole dla cosecration del cor po de cristo: cioe Hocé corpus meu. Et cosiderado la isinita ca rita de cristo p logle el neuolse no solamete coprare co lo suo fague pretioso, ma etiandio lasarce p cibo de le aniente lo suo scissimo corpo & sague dignissimo cométio a crescer i tato ser uore & suauita diesu cristo.ch no puoteua lania sua piu soste ner tanta dolceza, ma cridaua forte & coe ebrio de spirito tra se medesimo no restaua de dire. Hoc é corpus meu, phoch dicedo qîte parole li pareua de ueder cristo benedecto. co la gloriosa uerzene maria. & comolti ageli. Et i qsto dir eta illuina to de lo spirito sco de tuti li psodi & alti misterii de qsto altis simosacrameto. Et sca ch su laurora lui itro i giesia i qllo feruor de spo & co qlla axieta & qllo dire. no crededo esser uedutone aldito da p sona. Ma ichoro era alcuo frate, i orone, logle uedeua & aldeua tuto. & no possédose i qllo feruor cotier, pla bodătia de la diuia gra cridaua ad alta uoce tato ch stete i os to modocb su hora de dire messa. Onde se ando a paras. & ando a la ltare. & comézando la messa quato pcedea piu oltra. tanto piuli cresceua la more de cristo. & gllo seruor de la deuo tione o lo gle a lui era dato uno sétiméto da dio sessabile, el quale lui non sapeua ne puoteua piu expremere con lengua: De che temedo lui che qlo fernore & sentimeto de dio cresces se tantoche li couenisse lassare la messa, su i grade plixita. & no sapeua che se fare. ne ql pte prendere. o di pcedere ol tra ne la messa o daspectare Ma iperoche altra uolta li era adueutosimile caso, lo signor li haueua si teperato qllo seruore che non li era conuenuto lassare la messa. Considandosi de co si posser fare que uolta, co grade timore se misse a pcedere ol tra ne la messa. & puenedo isino al prefacio d la dona: comen zoli tato a crescer la diuia illumiatioe & la gloriosissia suauita dlamor ddio:cb uenedo a g pridie apea pote sostener tata suauita & dolceza, Fialmete zozedo a la recratoe dicedo so

pra lhostia le pole d'la cosecration dicto la mita de le polecion Hoc esp nessuo mo lo puoteua pcedere piu oltra, ma pur redi diceua gste medesime parole Hocéi & la casone che no puote ua pcedere oltra si era: phocb li sétiua & uedeua la presétia d moltitudie de angeli.la cui maiesta no puoteua soffrir: & ue deua co christo no itraua ne lhostia. ouero che lhostia non se trasubstatiaua nel corpo de cristosse lui no pseriua la tra mi ta de le pole: cioe Corpus meu. De che stando costui i qsta an xieta. Eno pcededo piu oltra lo guardiano Eli altri frati: & etiadio molti seculari che erano i giesia per aldire la messa:sa pximoro ad altare. & stauano spauetati a uedere & cosidera reli acti de frate zoane. & molti de loro piazeuano p detrotio ne. Ala fine dopo grande spacio gdo piag a dio frate zoane p seri Corpus meu adalta uoce & subito la sorma del pane esua ni. & appuziesu cristo benedco icarnato: & demostroli la humilita. la que la uerzene maria: la que le lo fa ue nire ogni di ne le mane de lo sacerdote: qdo cosacra lhostia.p la glosa lui fu anchora piu eleuato i dolceza de coteplatioe. Onde leuato che lhebe lhostia. & lo calice cosecrato: ello so ra pto sori de si medesimo. & si ando la fa sospesa da li setimenti corpali: lo corpo suo cade indrieto. & se no fosse chel fo soste/ gnnto dal guardiano: logle si staua d'dreto. cadeua supio in terra. de che corredo li frati & li seculari che rano i giesia hoi & done su portato i sacristia coe morto, impho chi corpo suo era refrigidato coe corpo de ho morto. & le dite d le mane era nosi forte, retracte che a pea se poteua destedere, & igsto mo giaq coli tramortito ouero rapto ifino a terza. & era d'estade & imperhochio sui a questo presente io desideraua molto de sapere quello che dio hauia adoperato inuerso de lui. Incon tinente che lui suritornato in se io andai a lui & lo pregai p carità de dio che ello mi dou esse dire ogni cosa de lui. perche se fi laua molto de mi. Et tra le altre cose lui me disse. Che co sacradolocorpo & los ague d'eristo. & anche ancilosuo core si era liquo coe la cera molto disteperata. Ela carne soa parea che fosse se a osse para mo che no poteua quasi leuare le brazene le mae a fare lo segno de la croce sopra lo calice. Ancho ra mi disse anci che se tacesse prete li era stato reuelato cò lui douea ueire meo ne la messa: ma perhoche za haueua dicto pezor messa. En oli era aduenuto osse pesa la reuelatio ne no li sosse stato se a dio. En ietedimeo sorsi cinquata di i naci la assi prioce de la dona ne la que el soprado caso gli adue ne anche li era stato da dio reuellato che osse sono non si ri cordaua de la dicta tisso o uero reuellatio e sca a lui plo no signore. A soa laude El gloria de la gloriosa uerzene maria El de misser sco francesco amen.

Qui comincia lo libro de le stigmate de sco francesco.

Na sta pte uederemo co denota cossideratione de le glorio se stigmate de sco fr. lequale lui receuere da christo in sul mote sco de la uerna. Et perho co le dicte stigmate surono cin que secodo le cinque piaghe de christo pho asto tractato hauera cinque so de la uerna. La pria sera del moco se sco fracesco puenne al mote sco de la uerna. La secoda sera de la uita & couersato che lus haue. & che copagni lui tene seco suso el stigmate, La asta de la apparitione seraphica & spressione de le stigmate, La arta sera coe si fr. descedete del monte de la uerna por che be riceuute le stigmate. & torno a sca maria di ageli. La anta

A laude & gloria del nostro signore i esu Christo amen. La prima consideratione.

Vanto a la pria consideratione da saperche de la fin eta de li ani. xlui i nel millesimo. xxiiii inspirato da dio se mosse de la ualle de Spoleti p adare un romagna con frate leone suo copagno. & andado passaua a pie de lo castello de monte seltro; nel gle castello se sacea alhora un gran

sera de certe appitioe dine facte de pola morte de sco france, a

certifrati & adaltre bone plone de le dicte stigmate gloriose.

de conuito & corre p la cattaleria noua duno de glli coti d'mo tefeltro. Odedo. s. fr. de gsta solenita che se saceua disse a fra te leone. Andiamo qua su a osta festa perho che co lo adiuto de dionoi faremo alcuno frate spuale. Tra li altri getilhomi / ni cherano uenuti a glla corte si era uno grade getilho de to scana che hauia nome miser rolando da chiusi da ca sentino loquale ple merauegliose cose che lui haueua udito de s.f. frã. li portaua grande deuotioe. & hauea grandissima uoglia de uederlo & udirlo predicar. Giolesco fr.a qsto castello. & etra detro. & uasene su la piaza doue era radunata glla moltitu! dine de getilhoi. & in servore de spo moto suso uno muracio lo & comicio a predicare, preponedo p thema de la sua predi catione qsta pola in uulgare. Tanto eqllo benechio aspector che ogni pea me e dilecto. Et sopra qsto thema p ditameto de lo spo sco predico si deuotamete & si psondamete: puandolo p diuerse pene martyrii de sciapoltoli & sci martyri & dure péitétie de scicofessori. & p molte tribulation & tétation de lescé uergene & de li altrisciche ogni gete staua con li ochi & & co la mête sospesa iuerso de lui. & attêdeuano coe se plasse uno angelo de uita eterna. Tra qli lo deo misser rolando toca tonel core de diop la marauegliosa predicatione de sco frã.se puosei core de rasonare con lui dopo la predica de lo sco de la nima soa. Onde copiuta la predica ello trasse da pte sco fra. & disseli. Padre io uoria ordenare tego de la salute de la sa mia Resposesco fran. Piacemi molto, ma ua gsta matina & hono ra li aici toi che te hano initato a la festa soa & disna con loro & dopo disnar plaremoisieme gtoti piacera. Andossene ado quisser rolando a disnarei & dopo disnare torno a s. s. s. s. s. ordino co lui li facti de la sa soa pienamete. Et ifine disse qsto misser rolando a.s.fr.lo hoî toschana uno mote deuotissimo loglesechiamolomote de la uerna: logle emolto solitario e saluatico tropo bene apto a chi uolesse fare peitetia in loco re moto da la gente, o a chi desidera uita solitaria: sel ti piacesse

uolentiera tel donaria & ali toi copagni p sal ute de lania mia Odedo.s.fr.cosilibera pferta di alla cosa ch lui molto deside raua hebbe grandissima allegreza: 8 laudando 8 regratian do dio prima. & poi miser rolando si li disse cosi. Misser rolan do qdo sariti tornato a casa uostra io madaro a uoi imiei com pagni. & uoi si mostrariti loro allo mote. & se li parera a loro aptoadoratioe & fare penitetia.io isina adesso accepto la uo Ara caritatiua pferta. Et des questo ses fr. se pti. & compiuto che lui hebbelo suo uiazo retorno a sca maria de li angeli.& misser rolando simelmente retorno al suo castello che se chia ma Chiusi loquale e apresso la uerna a uno miglio. Tornato adoq che fu sco fria si maria si mando doi di soi copagni a lo dcomis.Ro.ligli zonzedo a lui forono con grande allegreza & caritade da lui riceuuti. & uoledo loro mostrare lo mote de la uerna mando co loro, lihoi armarizacio che defedesseno de le bestiesaluatiche. & cosi accopagnati osti frati motoron in susoal mote, ala psine pueneno a una pte del mote molto ap ta a cotéplare: ne la que era una pianura. Et que lo lo co elezero nop habitatioe loro & de scofr. & insieme colaiuto di glli ho mini armati che erano in loro copagnia seceno alcune celluce de rami de arbori. & costacceptorono & preseno al nome d dio lo môte de la uerna aptissimo a le loro ofone. Et in logo d li frati in esso mote: & ptirose & tornauano a scofr. Et zoti ch furon a lui si li recitoron come & in chimo li haueano loro pre solologo insuso lo mõte de la uerna aptissimo a la orone & a cotéplatioe. Odendo, s.fr. qsta, nouella fe alegro molto. & lan dando & regratiando dio ploa osti frati co alegro uiso. & dif se cosi. Figlioli mei: noi se approximamo ala gresima nra de scomichaele.io credo fermamété che sia la uolota de dio.che noi faciamo qîta gresima in sul mote de la uerna: logle p diuina dispositione estato appechiato: acio che a honore & glo ria de dio & de la gloriosa uerzene maria & de sci agelinoi co penitétia meritiamo da clasisto de coservare que monte bene

decto. Alhora sco. sr. si prese seco frate masseo da marignano da sixislogle era ho di grande eloquetia. & frate angelo tacre ti de sixi: logle era zétilho. & era stato caualiero nel modo. & frate leone loqle era ho de grade simplicita & purita, p la qle scofr, molto lo amaua; & qsi ogni suo secreto li reuelaua. Co qsti tre fratisco fr, se pose in oratioe. & poi sinita la oratioe re comadosea li soi copagni: & ala oratioe de li fratich remane uano. Se mosse co qlli tri nel mote di cristo crucifixo p andar al motesco de la uerna, Et mouedose sco, s. chiamo uno di tri copagniscioe frimasseo si li disse cosi. Tu frimasseo serai nro guardiano & não prelato in asto uiazo mêtre che noi adares mo& staremo isieme:& servaremo la nfa usanza:che noi di remo losficio, o noi plaremo de dio o noi teremo silétio. & no pélaremo inaci del manzaro ne del dormire. Ma qdo sera ho ra dalbergare noi accataremo uno poco de pane: & si restare mo & reposaremo in allo logo che dio noi appechiara. Alhora osti tri copagni ichinaranoli capi. & facedose lo segno de la croce andoron oltra & la pria sera gioseno a uno logo d fra ti & li albergorono. La seconda sera trap lo mal tépo. & pche eranostachi no posseno giongere a nissuo luogo de frati. o a castello o a uilla nissuna soprauenedo la nocte con lo mal te pose redusseno ad albergo i una giesia abadonata & deshabi tata & li se poseno a possare. Et dormedo li compagni sancto fracesco se gitto i oratione. & perseuerando in oratione eccori in su la prima uigilia de la nocte uéire una grade moltitudi ne de demonii ferocissimi con tremore & strepito gradissimo & comézorono a darli forte bataglia. Onde luo lo pigliaua de qua & laltro de la. & luno se tiraua i su & laltro in giu. Lu no lo menazaua duna cosa: laltro li improperaua unaltra, & cosi i diuersi modi sinzegnauano di turbarlo de la oratione: ma no poteuano: perho che dio era colui. Onde gdo s.fr. heb be assai sostenuto questa bataglia d'demonii comicio a crida re ad alta uoce. O spiriti maledicti & danatituoi si possiti nie

tereno quola maodi dio ai pmette. & phop la preddio ui di co che uoi faciati nel corpo mio cio che ue pmesso dio. cocio siacosa chio lo sostegna uol etieri imphochio ii ho mazor ne migoch lo corpo mio. Et phop mi ne fate uédecta do mione migo.uoi mi fate tropo grade seruitio. Alhora li demonii co grade ipeto & furia si lo preseno: & comézorono astrasinarlo pla giefia & farli mazor molestia & noia che pria. & sco.f.co minciocridar & dire. O signor miorio te regratio d'tato amó re&carita quotu mi mostri, imphochesegno ed grade amor gdolosignor punisse bene li defectitutri de lho in gsta vita: acio ch no sia punito ne la ltra. & io son apparechiato a soste pire alegramete ogni pena & ogni aduersita che tudio mi uo gli mandare plimei pci. Alhora li demonii cofusi & uinchi d la soa costătia se ptirono. Et sco fr. i feruor d spo usci de la gie sia: & etro i uno bosco chera li presso. & li se geta i orone. & co preghi & colachrime: & copiccare de pecto cercaua de troua re iesu cristo sposo dilecto de la fa sua. Et finalmete trouando nel secreto de la ja sua hora li plaua reueretemete coe al suo si gnore.hora li pregaua coe pre.hora li ragionaua coe aico. lu glla nocte & i gllo bosco li soi copagni poi che furon desedati dal dormire: stauano tuttiadas coltar gloche faceua. & uide no & aldirono co piati & co lachryme pregare deuotametela dina misericordia pli pctori. Fu achora aldito de gradissimi piacti: & piager ad alta uoce la passioe del niosignor iesucri sto. & coe se loro lo hauesseno hauuto inaci corpalmete. In qu sta nocte medesima lo uide orare co le brace recolte i modo de crocep grande spacio de tepo sos soleuato de terra ator niatoduna nunola resplédéte. L'osi igstisci exercitii passo tutta glla nocte séza dormir. & poi la matia cognoscédo li co pagni chep la fatiga de la nocte. & pno dormire. 1. fr. era tro po debile dal corpo. & male hauerebte possuto caminar a pe de: senando a uno la uoratore de la cotrada: & li domando lo suoasinello pamor de dio in prestanza plo padre suo frant

logle no poteua camiare a pedi. Aldedo coltui recordar frate fră.si domâdo. Sieti uoi trate fracelco de Sixi i del qle se dice tă to bene. Resposeno li frati che su & che p lui ueramete adima danenolasino. Alhora gsto bono ho co grade denotioe & soli citudine aparechio lasino. & menoso a sco. f. & cograde reue rentia lo secemotare suso. & camiarono oltra. & costui dreto a lasino suo. & poi che furono camiati oltra gsto grade pezo: disse lo uilano a. s. fr. Dime setu ti frate fran. da sixi, Respuose sco.f.dsi. Or ti izegna disse lo uilão donq; desser cosi bono co me tu e tenuto dala gete. phoche molti hano grade fede in ti Et pho io tamonisco che îti no sia altro che ollo chla gete spe ta. Odédo. s.f. qîte pole: no se sdegno de esser amonito di quel uilano. & no disse tra si medesimo, che bestia e costui che me amonisse: coe direbeno molti che portano la capa. Ma incôti néte se gitto i terra de lasino, & izenochiose dinaci a costui. & basoli li piedi. & si lo rengratio assai. pche el sera degnato da monirlo cosi caritatiuamete. Alhora lo uilano co li altri com pagni de sco fr. co grade deuorios lo leuarono da terra. & mis selo isuto lasino: & camiaron oltra. & zoti che sureno sorsi a mezola salita del mote, pho che lo caldo era grade. & la motata fatigosa.a osto uilano da la sete gradissia itato che comi cioa cridare dreto a sco.f. Oime chio moro de sete. & se io no ho glehe cosa da beuer io tragossaro imarinete. Per lagleosa sifridesmoto d'lasio. & gitose i orone. & tato stete i zenochio ne cu le mãe leuate che cognobbe che dio lhauia exaudito. & alhora disse al uilano. Corri ua tosto a glla pietra. & li troue rai laq nitua: laq le cristo i gsta hora p soa misericordia ha facha uscir d la pierra. Corre costui a gsto logo che.s.fr.li hauia mostrato & trouo uno sonte chiarop uirtu de la oratioe de sa cto.f. paucto del saxo durissio: & beue copiosamete & su con sertato. Et beneappare che gllo sote solle dadio pductomira culosamente per si preghi de s.f.f.phochene pria ne poi igslo logo no se uede mai sote giaza: ne agalcua presso a filo suo

giii

goagran spacio. Fcoqsto.s.f.isieme cu li copagni & colo uil lano régratior no dio del miraculo mostrato. & poi caminoro oltra. & aproxiandose a pie de saxo pprio de la uerna. piaq a s.f. de reposarli uno pocho soto una quercia che era in su la rie ua. & elli anchora. Et stando sotto esta. s.f. comicio a cosidera re la dispone del logo & del paese. & stando in osta considera tione ecco uéire una grade moltitudie de diuersi ucelli :ligli con cătar & cobatter de ale mostraueo tutti gradissia festa & alegreza atorno a.s.f.ital mo che aloti se li posarono sul capo. Algti su le spall e. algti i grébo. & algti i su li piedi dintor no. Vededo qstoli copagni & el uilano merauegliadose. s.fr. tutto alegro is spodisse cosi. lo credo carissimi fratellich al no strosignore iesu cristo piace che noi habitiamo i qsto mote so litario: poi che tata alegreza ne monstrano de la nra uenuta lenresorochie & fratelli ucelli. Et dce gste pole. s. fr. se leuo: & caminoro oltra. & finalmete pueneron al logo che haueano pria li copagni soi. A laude de dio pre & gloria del figliolo les su cristo saluatore: & honore de lo spo scotre psone & uno ue roidioamé. La seconda consideratione.

lo logo molto deuoto & apto adorare. & misser rolando imas tinéte il fece sare. & sco questo: perho che se approximana la sera: de era tépo de ptirse sco fra inaci che se ptisseno predico loro uno pocho. & poi predicato che lui hebbe: data a loro la benedictioe misser rolado debedose prire chiamo da presacto fr. & li soi copagni: & disse loro. Frati mei carissimi. no emia itétioe che in alto mote saluatico uoi sostegniati alcue neces sitade corpale: acio che uoi possiati meglio itedera le cose spi rituale. L'iophouoglio: L'astroui dicop sépremai. ch uoi ma dati a casa mia securamete pogni uostro bisogno. & se uoi se cesti lo cotrario a me farete gradissimo dispiacer. Et dco qsto le pti co li soi copagni. & totnossone al castello. Alhora sco.f. fece seder li soi copagni & si li amaestro del mo & d la uita ch douiuano tener loro & zascaduo che religiosamete uolesse ui nere. & tra le altre cose singularmete ipose loro la obedietia: o uero obseruatia de la pouerra sca: dicedo. No guardati tato ala caritatiua pferta de misser rolado che uoi in cosa alcua of fendati la ura dona madona la pouerta. Habiati de certo; che gto piu soffrerite la pouerta; rato lo modo suffrira piu uoi. Ma sei nui abrazareo be strecto la sca pouerta il modo ne ue ra dreto a nutricar nui copiosamete. Dio ci ha chiamati in q sta sca religiõe p salute del modo. & ha posto questo pacto tra nui & el modo che nui diamo al modo boi exepli: & el modo ci pueda i le nre necessita, pseuereo doq; ne la nra pouerta, p hochela euia de pfectioe & pegno & arra de la eterna riche za.Et dapoi molte belle parole & deuoti amaestramenti di q sta materia si cocluse. Questo e el modo de uiuere: loquale io pogo a uoi & a me. Et perho chio me uedo aproxiare a la mor te 10 intedo de stare solitario: & recoglies mi con dio denanzi a lui piangere li mei peccati. & frate leone quando a lui pare ra mi portera un pocho de pane & daqua: & per alcune caso> ne uegnira a mi alcuno seculare. ma uoi responderiti soto p mi. Et facto che lhebbe qîto parlare dedi a loro la biidictione

g iiii

& andosene ala cella del fagio. & li copagni rimaseno ne l suò go co sermo pponimeto de observare li comandameti de.s.f. Passati pochi di stando.s.fr.a lato ala dicta cella. & cosi deta do la dispone del morire. & marauegliadose de le grade sissu re&apture de lo sassograndissimo, se misse in orone. & alho ra li soreuelato da dio benedco che olle sissure si mera ueglio seerano state scé miraculosamete ne lhora de la passioe die su cristo qdo secodo cb dice lo eu agelista. Le petre se spezera no. Et qsto uolse dio che aparisse in su lo mote de la uerna a si gnificare che i esso mote se douea reuelare la passioz del salua torenelaia sua pamore & copassioe: & nelo corpo suo pipres sione de le stigmate. Hauuta che hebbe s. s. fr. qsta reuellatioe. imantinéte se saro i cella. & tutto se recolse in si medesimo, & disponesi ad itédere lo misterio di alla revelatioe. & dalhora inaci. s. fr. p la cotinua orone comenzo ad asazare piu spesso la dolceza de la dina cotemplatioe: pla gle lui spesseuolte era rapto in dio p tal mo che corpalmete el era ueduto da li copa gni eleuaro de terra raprofori da si. În asti tali rapti coteplas tiui li era reuelato da dio no solamete le cose presente & sutu re.ma etiadio li secreti di frati. & li loro pesieri & appetiti coe isi medesio puo sr. leoc in alli di chera suo copagno. logi fre leoe sostenédo dal demoio una grade tetatioe no carnale.ma spuale si li néne grade noglia de hauer alche cola duota scri ta de la mão de. s. fr. & pesauase che se sui la hauesse glla teta tione se ptirebbe o i tutto o îpte. Et hauedo qsto desiderio per uergogna & preueretia no era ardito de dirlo a sco. fra. ma a cui no lo disse frate leoeilo teuelo lo sposco. De che. s. sra. si lo chiamo a sufecesi portar la pena & localamaro & la carta: & co la sua manoscrise una laude d'miser iesu christo secodo lo dliderio del frare. Et i fine sece el segno d'thaucosi. T.& si glie lo diede dicedoli. Tuo carissio frate qste carte. & sin ala morte tu la guarda diligetemete. Dio te biidica & guardi dogni retatione. Noti discosortare pehe tu habi de le tétatoe pho che

io tireputo alhora piu letuo & amigo de dio. & piu ti amo q do tu sei piu cobattuto de le tétatioe. Veramete ti dico che ni sanose poreputar psecto aico didio in sino a tâto che no e pas satop molte tétation & tribulation. Receue do frate le on assertion scrito co suma deuotioe & sede, subitaméte ogni tétatione se pti. & tornadole a lo logo narrato a li copagni co grande ale greza gtodioli hauia scoplo receuere de glla scriptura de le mane de. s. f. Et reponédola & observadola diligeremete con essa feceno poi li frati molti miracoli. Da alla hora inaci lo di cto frate leoe co grande purita & co boa intétione comézo ad observare & cossiderare sollicitamete la vita de. s.f. pla sua pu rita merito de uedere piu & piu üolte. s.f. rapto idio. & sospeso de terra alcua uolta p spacio de alteza de tre brace, alcuna uolta otro alcua uolta isino ala cima de losazo. & alcua uolta lo uedea leuato î aere tato alto. & itorniato de tato spledore che apea lo uedeua. Et facea qîto siplice fr. qdo. s.f. era si poco leuato da terra che ello lo poteua tocare, andaua costui piana métesi loabrazaua & basauali li pedi & co lachtyme diceua Dio habi misericordia de mi petore p li meriti de ostosco ho: fametrouare la gratua. Et una uolta tra le altre stado lui cosi sotto li piedi de s.f.f. qdo lera tato leuato de terra che ello no lo poteua tocare, lui uide una cedula scrita de lettere doro de scendere dal cielo & ponersi sul capo de scofr. ne la gle cedula eranoscrite gîte pole. Qui ela gra de dio. Et poi che lui hebe lecta la uide retornare al cielo. Per lo dono di qîta gra de dio: che era î lui.s. sr. no sola mete era rapto i diop cotéplatioe: ma etiadio era alcua uolta cofortato da uisso agelica. Onde stan do uno di. s. s. pesado de la sua morte: & de lo stato de la sua religiõe dopo la morte soa. & dicedo, o signor dio che sara do po la mia morte de la famiglia pouerella. la qle pla toa benignita hai comessa mi petore, chi li confortera, chi li correze ra.chi te pregara ploro. Et simile pole dicedo si li aparse lage lo madato da dio, & cofortadolo li disse. lo te dico cosi da pte

de dio che la pfessioe del ordine tuo no machera infin al di dl iudicio. & notera alcuo si grande perore che se lui amara del bon core lordine tuo che no troui misericordia da dio. & nissu noche p malitia seguiti lo tuo ordie potera logamete uiuere. Apresso nissuo moltorio nel ordie tuo sera il gli no corregia la sua uita. Ephonoti corristare se nela religioe tua tu uedi alcuni frati no boi: ligli no seruano la regola coe debeo. & non pélare pho che qîta religiõe uéga méo, impho che lépre lerão molti che observerano pfectaméte la uita de lo eu agelio de cri sto. & la purita de la regola. & glli tali imantinéte dopo la ui ta corpale senadarano a uita eterna seza passare potop pur gatorio. Algti la seruarano: ma no psectamete. & glli inanci che uadano alpadisosarano purgati i purgatorio, ma lotem pode la loro purgatioe si sera comesso a dio ma de coloro che no seruano poto la regola toa noti ne curare dice dio. phoch no se ne cura lui. Et dce oste pole langelose pti. &. s. f. fr. rima se tutto cololato & coforrato. Aproximandose poi la festa de la assuptione de la dona. &. s. f. f. cerca oportunita de lo logo piu solitario e piu secreto: nel gle lui possa piu solitario sar la gre sima de scomichaele archangelo ch comézaua pla dca festa de la assuptioe. Onde el chiamo fr. leoe. & dissegli cosi. Va & sta su la porta de lo oratorio de lo luogo de li frati. & qdo io ti chiamaro&tutorna a me. Ando frate leoe&sta su la porta: & sancto fr.si diloga uno pezo& chiamo forte.Odedose fra: leõe chiamare torna da lui: & scofra, li disse. Figliolo cerchia mo uno altro logo piu secreto: onde tu no mi porai aldire: q do ioti chiamaro. Er cercando hebeno ueduto da lato del mo te de la pte dol mezo di uno luogho secreto & tropo ben apto secondo la sua îtétic ne: ma non ui se li poteua andar. impho che denanci si era una aptura de saxo molto horribile & spau rosorde che con grandissima saticha si se posseno suso uno le gno a modo de uno pontei & a quel modo passarano de la al hora sco fran, mado pli altri frati: & disse loro come lo itede

ua de fate la gresima de scomichaelo iquel logo solitario. & pholi prega che li facião una cella: si chep nissuo suo cridare lui possa essere udito da loro. & sca che su la celluza, s. f. disse a loro. Andatine a lo logo uro & mi lassati q solitario, pho ch cu lo adiuto de dio io îtedo de fare q gîta gresima seza îtrepi to & pturbatione de mête. & phonissuno de uoi uega da mi. ne alcuo seculare lassiali ueire da mi, ma tu fra, le, solamente una uolta al di uenirai da mi cu uno poco de pae & uno poco de aq. & unaltra uolta la nocte alhora del matutino. & alhora uerai cu siletio. & gdotuserai i capo del ponte tu dirai: Do mine labia mea apies. & se ioti is spondero passa oltra & uéi a la cella. & direo ilieme lo matutio. & sei o noti respondero pti te icontinéte. & alto diceua. s. fr. pchalcua uolta era si rapto i dio che no udiua: ne sétiua ni éte cu sétiméti corpali. & dco q sto. s.f. dede loro la biidictione: & se retornor o al logo. Venen do donq, la festa de la assuptione. s. fr. comicio la sca gresia cu grade abstinétia & aspreza: macerado lo corpo. & ofortado lo spo con seruéte orone uigilie & disciplie. & igsta opatione se pre crescedo duirtu i uirtu disponeua laia sua di rceuer li dini mysterii: & dini splédori: el corpo a sostéire le aspre battaglie de demonii: con gli spessocobatteua sésibelmete. Etra le altre su una uolta i glla gresia che uscedo uno di s.f. fr. de la cella i seruore de spo. L'adado li assai apresso a stariorone i una to ab de saxo cauato: de la qui i sino giu a terra e una gradissia al teza & horribile & pauroso precipitio, subitaméte uéne lo de monio con horribile & gradissa tépesta & ruine gradissime: isorma terribile. & prossenop spingerlogiu de qui. Dech.se frã, non hauedo doue fugir. & non potedo sostenire laspecto crudelissio del demonio: desubitose revolse con le mãe & con el uiso al saxo & con tutto el corpo recomadose adio: bracolado con le mãe se a cosa alcua se potesse pigliar. Ma come pia que a dió: loqual non lassa mai tentare li serui soi piu co pose sano portare subitaméte p miraculo el saxo al gle si acosto: se

canolecodolocorpoluo. Ello recenete ili & amedoo ce le ni hauesse misse le mãe & el uisoi una cera ligda: cosi ne lo do saxose iproto la forma di uiso & dle mie. & cosi adiutata da dioscampo denaci al demoio, ma gllo che lo demoio malede cto no poteua fare a. s. f. de sos pezer lo zoso se sece poi passato gran tepo da poi la morte de f.f. uno suo carissio & de uotissio frate gle i lo medesimo logo acociado alcui legni acio che se za picolo se potesse passar p deuotioe de ss. f. fr. & p lo miraculo iui sco. Vnodi lo demoio silo spise giu qdo lui haueua i capo lo legnopacociare. & secelo cadere co lo grade legno. Ma dio che hauia capato & defelo.s.fr.del cadere pli soi meriti scapo & preservoso fratesuo del picolo de la caduca. Onde cadedo lo dicto frate co grade duorioe. & adalta noce chiamo. & sere comadoa.s.f.8.s.f.subitamete lo adiuto: & predendolosi lo pose giu isuso uno saxo: séza pcosta alcua. Onde hauedo udito ifratilo crido d'costui quo cade: & credédo chel sosse morto & menuzato pla caduta su isaxi tagliati co grade copassione preseno & adauano da lastra pte del mote p portar li pezi del suo corposuso & sotterarli. Et essédo gia desmotati del mote. gstofr.chera cadutoliscotró co lo legno ispala co logle era ca duto. & cataua Te deu la daus ad alta uoce. Et merauigliado sei frati: lui narroli tutto pordie el mo dl suo cader: & coe.s.f. lo hauia scăpato da ogni piculo. Alhora li frati îsieme co lui neneron al logo catado, Te deu laudado dio &.f.f.del mi taculo che hauea adopato nel frate suo. Prosegndo duq. s. f.fr. coe dicto e la dea grelia beche molte bataglie sosteisse dal demonio: ni étedim é o molte o solato e riceuea da dio: no solamé tepuisioe agelice ma etiadio pucelli seluatici iphoche itutta glla gresima uno salcoe che hauia lo suo nido apresso ala soa cella ogni nocle ianci lo matutio con lo suo cato: & con lo suo battere ala cella sua lo desedaua. & non se partiua infina chel non se leuaua a dire matutino. & quado sancto Francesco era piu lassol una volta che la ltra, o debile, o isermo gllo salcone

amode d plona discreta & copassioeuolesi cantaŭa piutardi & cost d'alto oriolo. s. f. havea & p. édea grade piacere. phoch la sollicitudie de lo salcoe scazaua da lui ogni pigritia. & sol licitaualo adorare. & oltra ofto staua domesticamete alcuna uolta co lui de di. Finalmente quato a osta cosideratioe seco da.Essedo.s.fr.molto idebilitato d'ecrpo.tra p le battaglie d li demoii uclendo lui co cibo spuale de lania cofortare lo corpocomencio a pesare d la smesurata gloria & gaudio di beati de uita eterna & sopra cio pregare dioche li cocedesse gra de sazare uno pocodollo gaudio. Et stado i osto pensiero. subitoliaparse uno ageloco gradissimo splendore, logle hauea una violeta i mano drita, & larcheto i la sinistra. Et itado, s. s. turtostupescone lo aspecto d'illo agelo, esso meno una sola uelta loarcheto sopra la usoleta. & subitaméte tanta suauită de melodia idolci lania soa. & sosseuola si eogni setimeto con perale che secodo chi recito poi a licopagni lui dubitaua chi le lagelo hauesse menato!archeto in zu che pitolerabile dolcezalania soa sarebe partita di corpo. A laude de iesu cristo. La terza consideratione.

Vanto a la terza colideratioe.cio e colla aparitio e lerapphica & impressione de stigmate sacree da coliderare che approximadose la sesta de la sca croxe d'septébrio. Ando una uolta st. leo. alhora usata p dire matutio co. st. f. Et dicédo di ca po del ponte Domie labia mea aperies. & st. f. no respodendo fr. le. no se torno i drero come. st. fr. li haueua comandato, ma con bena itétio e passo lo pote & i tro pianaméte i la cella soa & no trouadolo se peso col sosse p la selua i alche logo i o sone De che usci fori. & al lume d la luna adaua cercado pianaméte p la selua. & sinalmête udi la uoce d. s. fr. & apresiados si lo uide stare i o sone. & izenochio e co la saza & co sem i e leua te al cielo. & con feruore di spo diceua. Chi setu o dulcissio dio mio. & chi sono io vilissio uerme & distutile servo to. Et as pole medesime pur replicodo. & non diceua nissua altra cosa.

plaqlcosa sileone sorte merauigliadose de cio leuo li ochi & guardo i cielo. & guardado i cielo. uide ueir una focolla d for co belissia & molto spledissa la gle descededo la uide poer so pra el capo d. s.f. & d la dicta fiama odiua uscir una uoce, la q le plaua co s. f. ma f. leoe no ité deua le pole. Vedé do gsto & re putadoli idegno d star coli presso a allo logo sco. doue era al la aparitioe mirabile. temedo achora dosseder. s.f. & drurbar lo d la soa os solatoe, se da lui fosse setito, se tiro pianamete i dre to. stado da lozi aspectaua dueder lo fine, guardo fixo uide. s. f.steder tre uolte le mae a la siama. & sinalmete dopo grande spacio ui ditorna i la dea si ama i cielo. De ch lui se moue securo&alegro dla uisiõe. & torna a la sua cella & adadosegura mête.s.f.filhebbesetito a lo tropiar di piedi sopra le soglie & co madolich loaspectasse. & no se mouesse Alhora f. leoe coe obe diete stette sermo & aspectolo cotata paura ch lui recito poi alifichellohaueraue piu tosto uolutoch la terra lhauesse i ghiotito, chaspectar. I.f. logle pesaua ch susse strasi turbato pho che co suma diligetia lui seguardaua dosseder la sua pa ternita, acio con no lo privasse da soa pagnia. Giogedo doga lut.s.fr.& domadolo, chi se tu.f. leone tutto tremedo respose. lo so f, leone padre mio. Et. s. s. li disse. Perche uenisti q fr. per gorella.non ti ho dicto che tu no mi uadi obserado. Dime pla sca obediétia se tu vidisti daldisti nulla. Respose frate leone. Padreiote aldi parlare & dire piu uolte. Chi se tu o dio mio: dolcissimo. & chi son io uermesello uilissimo & disutile servo tuo. Et alhora in zenochiandose frate leone denancia, s. france se rende in colpa de la soa desobedientia che hauea sca contra lui. & domandoli perdonaza co molte lachryme & apresso si lo pregoduotamete ch li spoga qle pole ch ello hauia aldito & dchiarali glle chno hauea îteso. Vededo alhora, s.fr. ch dio a lo huile f. leoe p la soa siplicita & purita hauea coceduto d ueder alcue cose si li disse cosi exponedolicio ch dimadaua sa pi f. pegorella de iesu cristo ch qui so dicea alle pole che odisti

alhora mi erano mostratia lasa mia duo lumi, luo de la notitia & cognoscimeto del creatore, laltro de lo cognoscimeto d mi medesimo: qdo io dicea che e tu dolcissimo signor mio, al hora io era i uno lume de coteplatioe inelgle io uedena labif sodela divia bota & sapiétia & potétia de dioi & qdo io dicea Chi son io io era î lume de coteplatioe, nel gle io uedea nel p fondo lachrymosone la mia misera uita. E pho dicea ichi se tu signor mio de isinità bonta & sapietia che degni de uisitat me che sono uno uerme. L'iglla siama che tu uedesti era dio: logle i glla spë me plaua: coe aticamete plo a moise. & tra le altre cose che mi disse si domado che io li facesse tre doni, & io li říposech io era tuttosuo & chio no hose no la toica & la cor da & li pani dla gaba & astetre cose so achetuo chi doct posso io soffrir o donar ala toa maiesta îmesa. Alhora dio disse cerca tiigrébo& offerissimi qlo ch tuli trouerai. & io cercai & tro uai una pala doro: & si la offersi a dio. Et cosi secetre uolte, se codo ch dio tre uolte mi comado. Et poi mi îze ochiai tre uol te & benedisi & regratiai dio logl me hauia dato chofferir & îmatinete mi fo dato ad itender ch alle tre offerte sigifica ueo la sca obediétia la scissima pouerta la gle dio pla soa gra ma oceduto d'seruar pfectamete pmoch d'nulla me rpreheda la oscietia. & cosi coe tu mi uedeui meter la mão i offerir a dio q ste tre uirtu sigificate p qlle tre pale doro legl dio mhauea po stoi grébo cosi dio mha doato uirtu ne lania mia cha tutte le grech me ha cocedute pla soa scissia bota io sepreco lo core e co la bocca lo lodo & magnifico, oste sono le pole legl tu aldi sti & lo leuar tre uolte le mae ch tu uedesti. Ma guarda f. pego rella ch tu no mi uadi piu obseruado. & tornati a la cella toa co la bridictioe d dio & habi solicitudie & cura d mi: iphoch d a pochi di dio fara si grade & meravigliose cose i su osto mo te predco chi tutto lo modo sene marauegliara, pho sara alcue cose noue legle no fece mai ad alcua creatura i gsto modo, e di cto gsto, s.f. fece portar el li di eua, pob dio li auia ruelato nel

suo aio. chine lo aprire pi tre uolte lo libro de li enagelii, gli sa rebbe dimôstrato que che a diopiace de sare de lui. & portato ch su lo libro p ma de st. leoe nel nome dla scattinita. & come piag a dioi'glle tre uolte sépre li apse la passioe de cristo, per la gle cosa li fu dato ad ité dere che come lui hauia segrato cristo ne li acti de la uita cosi lo douea sequitar & a lui cosirmarse i afflictõe & dolori de la passiõe prima ch passasse d gsta uita: Et de gllo poto ianci.s.fr.comezo gustare & a setire piu abo dantemete la dolceza d'la cotéplatioe & uisitatioe diuia. Tra legle nhebbe una immediata & preparatiua a la ipressióe de le stigmate in osto modo. Lo di chua naci la croce de septé brio stado l'fri orone secretamete nela cella soa lo agelo de dioliaparse. & disseli. Da la pte de dio ioti coforto. & si amai strocb tu ti dispoi co ogni patietia arceuer i ti cioch dio iti uo ra fare. Respose, s. fr. lo son appechiato à sostenir patietemete ogni cola chel mio signor me uolesse sare. Et do o osto lagelo se desparti. Vene lo di sequete. cioe lo di de la croce. &. s. s. s. la matina p tepo nanci di segetta i orone dnaci a luscio de la soa cella uolzédo la faza nerso oriéte. & oraua i osta forma. Si gnore mio iesu cristo, doe gre prego che tu me saci naci chio mora. La prima sie che i uita mia io seta ne lania & ne lo core po mio anto e possibile allo dolof che tu sostenesti ne lhora dla toa passiõe. La secoda sie chio séta nel cuor mio quanto e possibile que excessivo amor. del que tu sigliolo de dio eri accelo a sostenir uoletiera tata passice p noi peccatori. Et stando logamete i qsto prego, îtele ch dio lo exaudirebbe. & ch qua to sosse possibile a pura creatura, tato li sarebbe coceduto de sétire i breue tépole predicte cose. Habiado, s.fr. gsta pmessa comézoa côtéplar duotissimaméte la passiõe de cristo. & la soa îsinita carita. & crescea iluitato lo servor dla duotioe. cb tutto se trassormaua i ielu pamor. & pcopassioe. & stado cosi & isiamadose i alla medesia matia el uide uéir d cielo uno se raphioco.vi.ale fspledete & affocate, logl seraphioco ueloce

uolate apressadole a sacto: fisiche lo poteua discerner cognob be chiaraméte che hauea in si imagie de ho crucifixo. & le ale soe erano cosi disposte che doe ale se stedeuano sopra lo capo doese extédeuano a uolare. & lastre doe si copriuano tutto lo corpo. Vededo alto. s. s. si su fortemete spauetato. & ilieme su pieno de alegreza & de dolore co amiratioe: hauea grandissi ma alegreza nel gratioso aspecto de cristo: logle appareua co si domeiticamete: & guardaualo cosi gratiosamete, ma da lal tra pte uededolo cosi cotito in croce haueua cosi smesurato do lore de copassioe. Apresso se meraueghaua de cosi stupedr & disulata uisiõe: sapedo bene che la isirmita de la passiõe nose sa con la imortalita del sposeraphico. Et stado gita amiratio ne li su reuelato da colui che li appareua p dina puidetia che qlla uisione li era mostrata in tal forma acio che ello itédesse che nop martyrio corpale. ma pincedio mentale lui douea es lere tutto trassormato ne la expressa similitudine d'cristo cru cifixo. In osta admiratioe o uero appitione miraculosa tutto lo mote de la uerna pareua che ardesse de siama spledissima: lagle respledeua & illumiaua tutti li moti & le ualle dintor, no: coe fosse lo sole sopra la terra. Onde li pastori ch uigilaue nom alla cotrata uedendo lo mote infiamato & tata luce din torno haueano gradissia paura: secondo che recitorono poi a li frati: affermado che glla siama era durata sopra lo mote d uerna p spacio duna hora & piu. & simelmete lo spledor di q stolume: logle resplédeua ne tralberghi de la cotrada ple senestre. Certi mulateri che andaueno in romagna si leuarono susocredédochel sole fosse leuato. & caricoron le loro bestie : & caminoron: & uedeno lo dco lume cessare: & leuarse lo sole materiale. Ne la dca aparitioe seraphica cristo logle apariua ploa.s.f.certe cose secrete & alte.legle lui no uosse mai reuela re a ploa in uita soa, ma dopo la morte del corpo lo reuelo: econdoche se demostra piu igiu. & le pole suron oste. Saitu di ce cristo glochio sco. lo tho donato le mie stigmate che sono

li signali de la mia passioetacio che tu sia mio cofaloniero. & coelo di de la morte mia io descedi a lo limbo. & tutte le anie chio trouai io extraxi i uirtute de le mie stigmate, cosi te coce do che ogni ano lo di de la morte toa tu uadi al purgatorio & tutte le aie de li toi tre ordeni, cioe de miori & suore & cotiné, ti. & achora de altri che serano toi deuoti: ligli tu trouerai tu: li traherai sora i uirtu de le toe stigmate. & menali a la gloria. del padiso acio che tusei coforme a me ne la morte: coe tusei ne la uita. Disparedo do que fita uisione dopo grade spacio & se creto plar lasso nel core de sco.fr. uno ardore excessivo & fiam ma damor dino: & nela soa carne la so una merauegliosa sot ma & imagie de la passioe de cristo, onde imatinéte ne le mae & neli piedi de. s. fr. comezoro aparer li signali di chiodi i ql lo moch hauia alhora ueduto nel corpo dielu christo crucifi. xo: logle li era alhora aparuto i sped seraphio. & cosi pareuano le mãe & li piedi chiauellati nel mezo con li chiodi:li cui capi erano ne le palme dle mãe & ne le piate d piedi di fori di la carne. & li loro poti reusciuão i sul dosso dle mãe & dli pie di:îtato co pareuao îtorti & îbatudi p mo co îfra la rebatura & la retorzura: la que reisiua tutta sopra la carne ageuolmé, tese potrebbe hauer met uto lo dito dla mão a mô come uno anello: 8 li capi di chiodi cherano nigri 8 tondi. Simelmete nel costado tincto aparue una imagine duna ferita duna laza no saldata tossa saguinosa lagle poi spesseuolte gitaua sa gue dl sco pecto disifr. & isaguinava la tonica & li pani d ga ba. Onde li copagni soi auededosene naci chi da lui so sapessi no: & ch lui no se scopriua le mae & li piedi: & le piate d li pie din o se puoteua metter i terra apresso trouado la tonica san gui nosa. li păni de gaba gdo li lauano: certamete comprese no cbellonelle mae & ne li piedi:simelmente nel costato haueua expressamete îpressa la imagie & similitudine d cristo crucifixo, Et ben che se in zegnasse de abscondere & celar que: stigmate g'oriose cosi chiaraméte impresse ne la carne soa.

Et da laltra pte uedendo che male le puotena celafe a li copa gni soi familiari nietedimeno temedo de publicate li secre ti de dio so posto in grade dubio se douesse reuelate la uis ioe seraphica & la îpressióe de lestigmate. Or fialmétep list imo li de la coscia chiamo a se algri frati piu soi doestici. Lo poné do loro lo dubio sotto pole generalem exprimedo lo tactosi domado loro cosiglio. Tra ligli frati era uno de grande scita, de: loquale hauea noe frate illuinato. Costui ueramente illuminato da dio coprehededo che si si douea hauere ueduto co semerauegliose si li respose così. Frate fr. sapi che no p ti solo ma etiadio pli altri dio ti mostra alcuna uolta li soi secreti sa crameti. & pho tu hai rasoneuolmete a temere : che se tu tieni celato gllo ch dio tha mostrato putilità daltrui, tu sei degno de reprehesiõe. Alhora sco fr. mosso p questa pola co gradissi mo tiore referi loro lo mõ & la forma de la sopradca uisione. Azőzédoche cristo benedcő logi liera aparutoli hauia dcő certe cole che lui no direbbe mai metre che lui uiuesse. Et ben che que piaghe scissime in grolerano ipresse da cristoli desse no al core grandissia alegrezainietedimeo a la carne soa & a li sentimeti corpali li dauano itolerabili dolori. De che costre ctop necessita ello elesse frate leone tra li altri piu simplice: & pin puro: alqle ellose renelos tutto. & qllescé piaghe li lassa, ua uedere & tocare & fasciate coalcue pezuolea mitigare lo dolorei & receuere lo sangue iche de le dicte piaghe usciua & colaua. legle pezuole al tépo dela isirmita el se lassaua muda respesso: etiadio ogni di excepto che de la zuoba sera isina al sabbato matina, imperho che in quel tepo el no uoleua che p alcuo huano remedio & medicia li fosse poto mitigato lo do lore de la passiõe de christo nostro redeptoreiloquale lui por taua nel corpo: loquale tempo nostro signore iesu christo era stato per nui crucifixo. Aduene che una uolta quado frate leo neli mutaua la fascia de la sanctissima piaga del costado:sco tracesco per grande dolore che sentiua in quello spiccare de la fassa sanguinosa li pose le mae al pecto. & frate Leoe sentiua tanta dolceza nel core suo che pocho meno cadeua i terra tra mortito. Finalmete gto a qua terza colideratioe hauedo. s.f. copiuta la gresima de scomicha el ele dispose p dina reuella. tione de tornar a madona sca maria di anzoli. Onde lui chia mofr.masseo. & dopo molte pole & sciamaestraméti si rico madoloro co grande efficacia qllo mote sco: dicedo che a lui coueniua isieme co frate leoe cornare a madona sca maria de anzoli. Et des alto togliedo cobiato da loro. & benedicedoli nel noe de ielu cristo crucifixo codescededo a loro preghi por sea loro le soe scissime mae adornate di glle sacratissime stige mate a uedere & a rocare & a basare. & cosi lassadoli cosolati: septi da loro. & dismotoron del motesco de la uerna. A laude & gloria del não signore iesu cristo amen.

De la quarta considerationes

Vanto ala grea cossideratione eda sape che dopo co lo uero amore de cristo hebbe pfectaméte trasformato sco sra.in dio: & ne la imagie de cristo crucifixo hauedo copiuta la gre sima de xxx. di al honore de sco michaele i suso lo mote sacto de la uerna, dopo la solenita de scomichaele desmonto de la mote agelico, f. fr. co frate leoe: & co uno deuoto uilano i sulo lasino isuso el gle sedeua p casone che pli chiodi di piedi no poteua bene adare a piedi. Essedo dogidesmotato. s. f. del mo te.imphochela sama dla sua scita za era diuulgata plo pae le etia p li pastori se era dispta coe haueao neduto tutto isia matolomontesco. & chel era segno de grade miraculo logle diohebbescoascost. Odédola géte de la cotrada che lui passe laua tutti adorono a uederlo: & hoi & done: gradi & picoli: li ali tutti co grade desiderio se izegnauano de tocarlo. & basa relemae. Et no potedo negare a la deuotioe de la gete be che lo hauesse sassate le palmemiete diméopoccultare le stigma te si le sassaua & coprima cole maneghe: & solamente le dicte scopte porzea loro a basare. Ma co tutto che studiasse de cela-

red abscodere lo sacramento de le gloriose stigmate p, sugire ogni casone de gloria huana ouero modana a dio piaq per la gioria soa demostrare molti miracoli ple uirtu de le stigmate singularmete igllo viazo de la verna a scama. di azoli. & poi moti i diuerse pre del modo i uita soa. & dopo la gloriosis sima morte: acio che la sor occulta & merauegliosa uirtu: & la excessina carita de christo iuerfo de lui a chi le hauia meraue gliosamete donate se maifestasse al modo p chiari & euiden e ti miracoli: di gli noi poremo al gti q. Onde appressadose al horasco fra una uilla che era isuso lo cotado de rezo li uene innaci co grade piato una dona co uno suo sigliolo in brazo logl haueua otto ani.li gtro era stato idropico. & era si scocia méteifiato nelo uétre che stado ritto no se puoteua guardar a li piedi. & ponedoli qita dona suo figliolo inaci. & pregandolo chel pregasse dio plui. scofr. semisse pria i orone. & poi sca la orone pose le sue scissime mane sopra lo uétre de lo san zullo: & subitaméte so resoluta ogni îsiatura. & su psectame te sanato. & redelo a la madre soa. Lagi receue dolo co gradis. sima alegreza: menoloa casa regratiadodio & scofr. Et lo si gliolo guarito uol étieri el mostraua a tutta la cotrada che ue niua a la soa casa a uederlo. El di medesimo passo scofra, plo borgo d'scosepolchro. & înaci che ariuasse a lo castello la turba del castello & de le uille li ueneno îcotra. & molti de loro li adauano inaci co rami doliua i mão cridado forteseccó lo sco & pla deuotiõe & uoglia che haueano de tocarlo lagete facea grade calca & presso sopra de lui. Ma lui adaua co la mete le uata & rapta i dio p cotéplatioe. gtuque susse da la géte tocato otenuto.otiratoa mo de ploa ilelibile:no ne leti niete de co sa chintorno lui fusse dicta ne etia sauide che passasse possible castello, ne p glla cotrada. Ode passato lo borgo. & tornata la turba à casa loro; zo zedo lui a una casa de le psi de la del bor go be uno miglio. Etornando i si a mo coe se u ei sie de la ltro modo, lo celestial cotéplator si domando lo copagno. Quan h iii

do seremo nui apresso lo borgo. Veramere lania soa si era sixa & rapta in cotéplation de le cose celestiale che no hauea senti méto de cosa terrena.ne uarietade de loghi ne de tépi me de p sone occorreti. & gsto piu altre volte li aduene: secodo che per chiara expiétia puarono li copagni sois Giosesco frasin olla sera a lo logo de frati a môte casale: in logie luogo era uno fra te si crudelmête isermo & si horribelmete tormétato da la in sirmita che lo suo male parea piu tosto tribulatioe & tormen ti dal demoio che isirmita naturale. Impho che alcuna uolta lui le gitaua tutro îterra cotremore gradissimo: & co la schiu ma a la bocca. Horase li retrapauano tutti li mébri del corpo Hora se torzea.hora se zozeua la copola coli calcagni. & git tauase i alto. & imatinéte cadeua supino. Essédos co fr. a tauo la. & odédo de gsto frate da li frati cosi mirabilmete isermo & senza remedio hebbi copassioe. & prese una fetta del paeche mazana. & feceli susolo segno de la sca croce co le scé mae sti gmatizatei& madola a lo frate ifermoi& si tosto coe lo infermolhebbe māzato sopsectamete guarito. & mai piu se lenti de quella isirmsta. Vene la matina sequete: & sco fran. mado doi soi deuoti frati che erano i qllo logo a stare al môte sco de la uerna. & rimado coloro che erano uenuti co lui co lo uillao dreto al asino: el gle li hauea iprestado: uoledo che con lui re torni a casa sua. Andando li frari con lo uilano. & intrado nel contado da rezo uideloro da lonzi certi de la contrada. & he beno gradissima alegreza pensando che sosse sancto frances co loquale era passato doi di inaci, imperho che una loro don na: laquale sopra el partorire era stata tre di. & non possendo partorire staua in grandissimo pericolo de la morte. El se pen sauano de rehauerla libera & sana da sco francesco se li pones le le sue sactissime mane adosso. Ma apressandosi li sopradicti frati: poi chebbeno loro cognosciuti che non era sancto francescho haueano grande melanconia. Ma la doue no era misse sancto francesco corporalmente iniente dimeno no mã

co phola sua uirtude, poi che no mancola lor fede. Mirabile cosa la dona se moriua: & gia hauea li tracti de la morte, do mandono costoro a li fratise hauessino alcua cosa tocata dle mane de sco fr. Pensano & cercano diligetemente li frati. & i breue no trouano niete che sco frihavesse tocato co le sue ma ne seno lo capestro de lo asino i su logle lui era uenuto. Prendédo costoro asto capestro co grande deuotioe & reueretia lo poseno sulo lo corpo de la dona gravida chiamando devotar méte lo nome de sco fr. & a lui recomandadola deuotamente che espiu: si tosto coe la dona hebbe sopra lo dicto capestro su bitamete soliberata de ogni piculo co gaudio & ageuolmete & co salute. Poi che sco str. so stato al gri di ne lo predco suogo ptisse & ado ala cita del castello. & eccori molti citadini che li menauano innaci una femia gia logo tepo indemoiata: & si lo pregauano huelmete p la sua liberatioe. impho che ella or co urli dolorosi.or co crudeli stridi.or co latrare canino tutta la cotrada turbaua. Alhora scofifca pria la orone. & sco sopra lo segno de la croce comando a lo demõio che se ptisse de li. & subitamete se pti lo demoio. & lassola sana del corpo & delo i tellecto. Et diuulgandose qllomiraculo nel populo: una don na co grande sede li recouno sa zullo isermo grademete d'una graue piaga. & pregolo deuotamete ch li piacesse de signarlo co le soe mane. Alhora sco fr. acceptado la sua deuotioe: prese lo fanzullo & leuo la fascia de la piaga: & benedisselo facedo li lo segno de la sca croce tre uolte sopra la piaga. & poi con le mãe sue lo refascio. & rédelo ala madre. & phoche era sera sel la lo misse îmatinéte î lo lecto a dormire. Va poi costei la mas tina p trare lo figliolo d lo lecto: & trouolo sfassato. & reguar, do & trouolo si perfectaméte guarito come se mai no hauesse hauuto male nissuno: excepto che ne lo luogho della piagha era di sopra cresciuta la carne in modod una rosa uermeglia & questoin testimonio & fede del miraculo de la sopradicta piaga, imperho che la predicta rosa standoui tutto lo rempo h iiii

tempo de la uita soa spesseuolte lo induceua a deuotoe de siste loqle lo hauia guarito. & in qlla cita dimoro alhora. s.f. fr. con li soi copagni uno mesea preghi de deuoti citadini: in logi te polui fece assai miracoli. & poi se pri de li pandarea sca ma: di angeli co fr. leoei & co uno bono ho logle li prestaua lo suo asinello i su logle. s. fr. andaua. Aduene che tra p le male uie: & plofredograde caminando tutto lo di. & no possedo zon zere a logo niuno doue potesseno albergar costrecti da la no tte & dal mal tépoloro se redusseno sotto una ripa de uno sa xo cauato p reposare la nocte. & p la neue che sopraneniua. & stado cosi in scociameto. & mal couerto lo bono ho de cui era lasino: no potedo dormire plo fredo & mo no era de poter sa re fogo comicio a lametarsi pianamete tra si medesimo & pia gere. & gsi mormoraua de sco fr. che i tale luogo lhauea codu cto. Alhora. s. sentedo qsto li hebbe copassioe. & iferuor de spo destéde la manosoa adosso a costui. Et tocolo. Mirabil cosa subito che lo hebe tocato co la mano icesa so rapto dal sogo seraphico se priogni fredo. & tato caldo intro in costui detro: & de sori cb lui pareua esser presso ad una sornace ardete. ode icotinéte cofortato nelaia & nel corpo suo dormite piu suaue metesecodolosuo dire. Ello dormi alla nocte tra saxi & la ne ue isino al matino meglio che no hauia mai dormito i nel p prio lecto. Caminorono poi laltro di & zoseno a madona sca ma.di azoli: & gdo erao presso. frate leoe alzo li ochi & guar do inersolo dicto luogo. & guardado uide una croxe ne la qle era la figura del crucifixo adar inacia scofra. & cosi coformes ch metre che egli adaua la dea croxe adaua. & gdolui restaua & la dca croce restaua. & era de tato splédor of la croce ch non solamete resplédeua ne la saza de sco fra ma etiadio tutta la géte ditornoillumiaua. & basto qstoisin cos scofr. itroilo lo go de sca ma. di azoli. Giogedo docp sco fr. ne lo luogo co frate le foro receuuti da li frati co suma carita. Et da lhora inaci lco fr. dormi tutto lo tépo de la uita sua i allo luogo de mado na scă ma. pfin ala morte. & continuamete se spadeua piu & piu plordie & plo modo la fama soa & de soi miracoli. gtuco lui p sua produssia humilitade celasse gro puoteua li doni de losposco le isinite gre de dio. & appellauassi gradissio pec catore. De che merauegliadose una uolta fr. leoe tra si medesi mo dicedo. Costui se chiama grade petore i publico: & uenne grade al ordie. & e tato honorato da dio. & nietedimeo in oc culto no se confessa mai di peto carnale, serebbelo uerzene; & sopra ciogli comicio uéire grade desiderio di saper la uerita. ma no era ardito a dimadar sco fra. Onde recorse a dio. & pre gaualoinstateméte ch lo certificasse d'allo ch lui desideraua de sape p molta orone merito de esser exaudito. Et so certifica toch sco.f.era ueraméte uer zene dl corpop tal uisioe.impho ch uide i uisioe star.s.fr.i alto luogo: al que no puoteua nissuo adarine ad esso azoger. Foli dco in spo che qllo luogo cosi al to& excellete significana in scofra, la excelletia de la castita uirgiale: la que ragioneuol mete se cofaceua a la carne ch doue ua esser adornata d le stigmate del nrosignor iesu christo.

Edédose sco fracesco couoco uno capitolo generale.

Edédose sco fr. pamor de le stigmate apoco apoco manzare la forza di corpo. & no poter hauer cura del rezime to del ordie affrezo lo capitulo generale: loquale essedo tutto lui humilmete se excuso a li frati di la spotetia piaque ello no puotena più steder ala cura de lordie: gito ala executione oue ro excusatio e del generalato. becb lo officio del generalato si renuciasse, poi che era stato facto generale dal papa. & posto no potena lassa sostitui uno suo nicario frate pietro catani: recomandandose a lui & ali ministri proviciali lordine affectuosamete più che podea. Et sacto questo lancto france sco scossorato in spirito levando li ochi & le mane in cielo di secosi. A ti signore dio miota ricomando la famiglia tua: la gle infin adhora tu mhai comessa. Shora ple infirmita mie

leal tu sai dolcissimo signofe chio no ne posso hauere piu cu ta. Anchora le recomadato a puinciali sieno tenuti loro rede tela rasone lo di di iudicio, se alcuo fr. pla loro nehligetia, o ploro mal exepio, op loro tropo aspera correctio e perira. Et i asserbe poleco e a dio piaque tutti li fr. & el capitulo itesseno. chi lui parlasse die stigmate i allo che se scusau pissimita & per duotio e nissuno se puote cotinere de piagere. Et di hora ianci lasso tutta la cura & lorezimeto di ordine i man di suo uicario & de ministri puinciali. & disse. Hora dopo che io ho larsia la sura di ordine pla isirmita mia, io no son tenuto ogi mai se no di pregar dio pla nra religio e Et ben so di uero che se la isirmita mi lassasse lo mazor ai uto chio podesse sare ala religio e seria cho tinuamete pregasse dio plei, chi ui la gouer ni & dessenda in bone operatione amen.

Duno frate che seruiua, san, francesco

Ora auegna dioche. lifr. come e dicto di sopra se izegna Me quato li sosse possibile dascoder le sacratisse stigmate. Et dopo che lhebbe riceuta andosse & stesse sempre con le mane fassiate. & co li piedi dalciari: no puotepho sarche mol ti fr. in diuersi modi no le uedesséo. & tocasséo. & specialmé te qua de la costato, la qua la comazor de ligetia se ssor de celare. Onde uno fr. che lo seruiua una uolta lo indusse co de nota cautella atrarse la ronica pscorlarla da la poluere. Et tra hedosela in soa preseria ollo frate uide chiaramete la piagha di costato. Et metredoli la mae nelocemete si la toco co tre dide. & coprese la soa quatita & gradeza. & p simile modo uide in gllo tépo lo tépolouicaria suo. ma piu chiaramete su cet tisticato frate rustino logle era ho de gradistima cotéplatioe Del gl disse alcuna uolta. sif. che nel modo no era piu sco ho modlui. & per la soa scita grademete si lamaua. & copiaceua li i cioche nolea Ousto frate russino ître modi cercifico si & altrui de le dicte stigmate. & specialmete dolla del costa to.

Lo primo su che disiado la uare li soi panni de gaba li gli si se portaua si grade che trahedoli be suso costi couriua la piaga del lato rito. El de frate russino li guardaua & cost deraua di ligetemente. & ogni uolta frate russino li trouaua sanguine ti dal lato ritto per la qualcosa lui uedeua certamete che glo era sangue che usciua de la dicta piagha. De che se francesco lo reprehedeua gdo sauedea che lui gli spechiasse li soi panni puedere lo dicto segnale. A laude & gloria de iesu christo neo saluatore amen.

Co me frate russino trouo la piaga.
O secodo mo si su che una uolta lo de frate russino grat tando le renea seo sin uero studio itracorse la mano: & misse lo dito i la piaga del costado de seo fr. per lo grade dolo reche senti crido sorte: dio te lo pdoni o frate russino perch ha tu sacto cosi.

Come frate ruffino domado lancto francesco:

Oterzo modo si su che una uolta lui con grande instan uia domando a sco fr. p grandissima gra li douesse dar la capa soa per amore de charita & lui li darebbe la soa a luis A la cui petitiõe: bech mal uoletieri li colentisse lo caritativo padresi se trasse la capa e dedila a frate russino &. f.fr. prese la soa, alhora nel trahere & mettere frate russino vide la dita piachă frate leone, simel mente & molti altri fr. uideo le ditte stigmate de s.fr. mentre che uiueua nelmodoligli fr.ben che per loro sancrita fosseno homni degni de sede: e de crede. re loro a le sue pute & simplice parole, ina niente dimeno per tuore uia ogni dubio di humani cuori zurono in su lo libro: che loro si haueano uedute le sanctissime stigmate. Vedendo et iamdio alquanti cardinali: liquali haueuano con li so pradicti frati una grandissima familiarita. & a reuerentia: honore & summa devotione de le sacratissime stigmate de sa Mo francesco posseno & feceno belli & deuoti hymni & antiphone ple. Lo somo potifice al exadro predicado al populo doue erano tutti li cardiali: tra ligli era quello sco frate Bona uentura che era cardinale, disse affermo hauer ueduto con li ochi le sce stigmate de sancto francesco quado ello era uiuo al mondo.

De madonna iacoba

Adonna iacoba de setinso de Roma la gle era meglior do Ina de roma al suo tépo: & era deuotissima descô fr. Inan ci che sco fr. morisse. & poi che el fo morto lo unde & si lo baso piu uolte co suma reueretia, pho che la uéne da roma a Sixi a la morte de scofran, per dina reuelatione. & fo per questo mo do sco fr. alquati di dinaci ala morte sua stete ifermo asixinel palazo del uescouo co aloti soi frati: co tutta la soa infirmita lui cantaua spesseuolte una laude de cristo. Li disse uno di soi frati. Padre tu sai ch osti citadini hano grande sede in ti. & ti reputano uno sco ho. & pho posseno pésare che tu sei allo che credeno.tu doueresti in gsta toa îsirmita pesar de la morte: & naci piazere che catare, poi che tu sei si grauamete ifermo & intédi che lo catare & el nroche tu ci fa fare se ode da molti de lo palazo & de fori, imphoche que palazo se guarda da mol tihoi armati: ligli forsi ne poterebbeno pigliare mal exepio. Onde io credo che tu faresti benea torte da q che tornassemo a sca ma de li anzoli pho che noi no stamo bene tra li secula ri, Respuose sco fran. Tu sai che hora e doi ani che noi stiamo a Foligno. diotereuelo lo termine de la uita mia. & cosi lo re uelo anchora a mitche de qui a pochi di de questa infermita lo dicto termine se finira. & dio me fece certo de la remissione demei peccati. 8 in sine a quelle reuellatioe piansi de la mor te & di mei peccati. Ma poi chio hebbe qlla reuellatione. io so nostatosi pienodalegreza chiono posso piu piagere. & pho io canto: & cantaro a dio: loquale me ha dato lo bene d la gra tia soa. & hami facto certo de liberarmi de ogni piculo. & do narmi li beni del padiso. Del nioptii de jo cose to de copiacer i.ma trouati mo de portarmi, impho che per la infirmita io

non posso andate. Alhota ifrati si lo preseno a braze: & si lo portarono acopagnato de molti citadini. 8. s. f. disse a coloro chi lo portauano. Ponitemi i terra iuerso la citade. & posto chi fu ti erra co la faza uersoa Sixi benedisse la cita dicedo. Benedecta setu da dio cita sca, imphoche p ti molte a se se sa suaran no. & îte moltisferui de dio habitarano: & di te moltisfaranno electialo reame de uita eterna. & poi se sece portare oltra a sa cta maria deli agoli. & zoti che furon li lo portarono i ferma ria. & si lo poseno a reposare. & sco fr. chiamo a si uno frate & disseli. Fratemiodiome had ctoche io passaro tosto di gsta uita. & tu sai che madona iacoba de setesoli del ordie nrose el la sapesse la morte mia. & che la no li fosse: molto la contrista rebbe. & pholignificateliche se lei me uole uedere uiuo chla uegna q. Respose lo frate & disse. Padre pche madona iacoba ha grade deuotioe iti, e le couenéte che la sia ala tua morte. Disse.f.f. Va & scriveli una lfa in osta forma. A madona iaco ba serua de dio: frate fracesco pouerello salute & copagnia de losposco. Sapi che iesu cristop la sua gramha reuelato la sie de la uita mia: agle sera i breue. Et phose tu me uoi trouar ui uo: ueduta osta lfa moueti & uieni a sca maria de li azoli, im phoche se inpsina a cotal di no serai uenuta nomi potrai tro uare uiuo. & porta teco pano de cilicio nel qle se iuolga lo cor pomio. & la cera che bisognara p la sepultura. Pregoti chi mi porti achora de alle cose da mazar: le ale tu mi sole ui dare a do io era isermo a roma. Et mêtre che gsta lettera se scriueua su da dio reuelato a. s. fr. che madona i acoba ueniua a lui. & era apresso el logo. & portaua seco tutte qste cose che li domã daua chiededo ilettera. De che hauedo hauuto qsta reuelati oneidisse scofracesco a lo frate che scriueua la lettera che no scriuesse piu oltra phoche no bisognaua ma reponesse la let tera che hauea scritta. De la ql cosa molto se marauegliarono li frati: perche no copiua la dicta lettera: 8 no volea che la se madasse. Et stado cosi uno pezo la porta de lo luogo so picha

ta forte. & sco fracesco mado lo portinaro ad aprire. & apredo la porta; qui ui era madona iacoba co doi soi siglioli senatori de Roma co grade copagnia dhomini a cauallo. & madonna iacoba si ando ala ifermaria a sco francesco. De la cui uenuna scofracescone hebe grade alegreza. & ella simelmente: Alho ra li disse coe dio li hauea renelato a Roma stando in orone lo termine breue de la sua uita: & coe ello douea madare per lei; a chiederli tutte gste cose: legle tutte disse hauer portate con lei. & si le fece portare: & diedele à mazare a sco fr. & mazaro che nhebbe fo tutto cofortato. Questa madona iacoba se ize nochioa li piedi de sco.fr. & prese glii scissimi & co excelsa de uotioneli basaua & bagnaua co lachrymeiche li frati che sta uano ditorno parea ppriamete uedere la magdalea a li piedi de christo. & pnissuno mo la puoteuano dispiccare. Finalme te'dopogradespacio la leuarono da li. & traxeno da pte. & si li domadorono coe leta uenuta cosi ordiatamete. & cosi puedu ta de tutte le cose che erano de bisogno ala uita & ala morte d sco fr. Respose madona iacoba che orado una nocle aRoma el la aldi una uoce de celo che li disse. Se tu uoi uedere sco france scouiuosenza idusia un a Sisi. & porta teco de alle cose che tu li soleui derz quado era ifermo. & glle cose che li serano neces sarie ala sepoltura. Ex cosi coe disse ho sco. Stete li madona ia cobainfina tato che scoft, passo di asta uita. & che lui so sepe lito. & ala sua sepultra fo sco grande honore. Et madona iaco ba co tutta la sua copagnia sece tutte le spese che bisogno. Et ritornadosi a Roma de li a pocho tepo mori sactamete. Et per deuotione de scofrancescosi uosse essere sepelita a madona sa cta maria di anzoli. A laude de dio, ame, Come mado na iacoba balo le stigmate de sancto francesco.

Ela morte de sco fracesco no solamere madona iacoba & li sigliolico la soa copagnia uideno & basarono le sue sti grate; ma etiadio molti citadini de sixistra iquali era uno ca naliero molto no aco. & grade ho che hauea nome misser le

ronymo, logle ne dubitaua molto. & eta ictedulo coe sco Tomaso. Costui p certificarse & li altri copagni arditaméte in acia frati & seculari mouea li chiodi de le mãe & de li piedi: & trasmana la piaga del costado enideteméte p lagicosa lui era poi costate testionio di glla nerita. Zurado i su lo libto che co si era. & cosi hanea neduto & tocato. Videno achora sca clara & le sue moache & basorono glle facratissime stigmate. & sur rono presete ala sua sepultura. Passo di gsta nita sco fr. nel an no del signore. M. ccxxvi a di siiii, de octubrio el sabbato. & so sepelito la domenica, logle ano era. xx. de la soa conersione: q do hanena comezato a fare penitetia. & era lo secodo ano do po la spressió e de le stigmate. Poi so canoizato ne lo. M. cc. xx viii. da papa Gregorio nono. logle nene psonalméce a Sixi p canoizarlo. A lande del nostro signore se su christo. Amen.

La quinta consideratione e de certe apparitione sa

ct e dopo la morte de sancto francesco.

Aquinta & ultima consideratione e de certa apparitie one & reuelatione: lequale fece dio dopo la morte d'sa cto fracescho, per demonstrare la cosismatioe de le sa-Missime stigmate soe a notificatione del di & de la hora co cri sto benedecto li diede. Et quato a questo frate philippo mini stro de toschana p comadaméto de frate bonagratia generale ministro rechiese per sca obedientia frate matheo de castilio ne aretino. ho de grade sacritade : che li dicesse qllo che sapea del di & delhora: nel que le scissime stigmate furon da dio im pressene lo corpo de sco fracesco. impho che lui sentiua chi de ciolui hauia hauuto reuelatõe. Logi frate mattheo costrecto da la obedietia li respose cosi. Siado mi de fameia osto anno passato del mese de mazorio mi posi uno di in oratione in la cella che in lo luogho doue se crede ueramente che li fosse sta ta qlla apparitione seraphica. & con grandissima humilita/ de pregaua lo nostro signote cristo glorioso che li piacesse re: uelar a glche plona lo di & la hora & lo logo doue le sacrestie

gmate suro impresse nel corpo de.s.fr. Et pleuerado io in orone in osto prego piu oltra che priosono. ma apse sco fr. co gra de lue & si mi disse: Figliolo de che pregatu dio. & io dissi. Pa dreio prego de tal cosa. & lui disse. lo sono tuo padre fracesco cognoscime tu bene. & io dissi. Padresi. Alhora mi mostro le stigmate de le mae: di piedi: del costado. & disse. Le uenuto lo répoche dio vole che maifesta la gloria soa qlo che li frati p a dreto no se sono curati de sapere. Sapi che colui ch me apar sonofu agelo:ma su crhisto ispe de seraphino: log co le sue mane me iprimene lo corpo mio qîte ciq; stigmate coe le rece uetre'ne lo corpo suo i su la croce. Et su i qsto mo che uno di in nanci la exaltatioe de la croce: uenea mi uno agelo & dissemi da pte de diochiome aparechiasse a patientia di receuere cio che dio mi uolesse madar. Et io resposi che io era aparechiato ad ogni cosa. Poi la matia segnte cioe la matia de la sca croce: laglera gllo anoi Vener di ilaurora usci fuora de la cella i fer uore de spo. & adai a staf in orone in astologo doue tu sei ho rainel que logo io spesseuolte oraua. & oradome eccop lo aere descédena de cielo uno zouene crucifixo i forma de seraphino co sei ale co grade ipeto. Al cui meraueglioso aspecto iome in zenochiai huelmete. & comizai a cotéplare deuotamete d lo smesurato amore de iesu cristo crucifixo. & de smesurato do lore suo. El oaspecto suo pouero genero i mi tata passiõe che i me pareua ppriaméte sétif la sua passiõe. & a la presétia sua tutto gsto mote resplédeua coe sole. & cosi descédédo uenne a pressoa me. & stado inacia me disse certe pole que iono hoan chora reuelate a ploa ma el se approxía el tépo che elle se reuelerano: Poi dopo alcuo spacio crhisto de pti & io me trouai cosi signato de qste piaghe. Va disse. s.f. & dissecuramete qste coseal tuo mistro: pho che e opatioe de dio & no de ho. Et de aste pole.s.fr.me benedisse. Errornosse i cielo co grade molti tudine d'ageli. Tutte qîte cose lo dco frate masseo disse lui ha uere uedute & udite, no dormedo; ma uigilando, & cosi zuro

corporalmete al des ministro a sireza ne la cella soa quanto lui dimado de cio per obedietia. A laude de dio. De uno frate

uoro a logle. s. fracesco appari & parlo con lui.

Naltra uolta uno frate duoto legedo la legeda de sa fr. nel capitulo de le stigmate.comezo co grade anxieta d spoa pensare chi pole puotessé essere state que cosi secrete.le gle s.fr. disse che no le reuela rebbe a psona ch uiuesse, legl lo seraphtnoli hauea dicte quadoli aparse. Et dicea gstofr. tra se medesimo. Quelle pole che non volse dir i soa vita. san. sr. forse chhora dopo la morte soa le dira se fosse pregato duota mete. Et alhora comezolo frate adorare dio. &. s. fr. Et pseuerado cosi octo ani igsto prego lo octavo ano merito de essere exaudito i altomodo. Che uno di dopo manzare, rendute le greila giesia & stadose cosi i orone in alcua pte de la giesia & pregadodio. &. s. f. fr. de gsto piu duotaméte ch no solea. & co molte la chryme. fo chiamato da uno altro fr. logle li comãdoppte de lo guardião chilo acopagnase a la cita putilita d lo logo. Per la que lo lo lo logo. Per la que meritoria che la oratione; inmantinéte chiebbe uditolo comadamento de lo prelato. la sola oratione & ado humelmete co que frate chel chiamaua. & come piaque a dio costui in quello acto de la pmpta odedientia merito quello che per lo ga oratione non hauia meritato. Onde cosi tosto come foro no fora de la porta de lusso, siscotraron in doi frati forestieri Ligli parea che uenisse dlongo paiese: & luno parea zouene & laltrouechiomagro: & per lomal tempoerano tutti molli& fangosi, di che frate obediente hadiando a loro grande compassione disse al compagno con cui ello andaua: Fratello mio: se lo sco per loquale noi audiamo se puo uno poco idu/ siare: perho che questi frati sorestieri hano grade di bisogno di essere receuutivio ti prego che tu mi lassi adare a lauare lo rolipiedi & specialmete a qsto antiquo logle ne ha mazor bisogno, & uoi poteriti lauare a osto piu zouene, poi andare

mop lo sco de lo coueto. Alhora codescedendo que frate a la carita. dl copagno îtorno detro. & riceu é do qsti fratiforestie ri caritatiuametesi li meorno al sogo a scaldarse al gle soco erão octo altri frari de lo logo. Et stati che surono uno poco a lo socoli traxeno î pte p lauarli li piedi. secodo che isieme has ueano ordiato. Et lauado frate obediente li piedi a allo frate piu atiquo. & lauadone lo fago. pho che erao fagosi: uide li soi pedissignati de le stigmate. sc. ssime & subito p allegreza comézoa cridar. Otu sei cristo otu sei scofr. A gste pole leua dose susoli fratich erao al foco corseo a uedere ofte stigmates. Alhora que frate atigo alhoro preghi pmesse che loro chiara mete lo uedesseo tocasseo & basasseo. Et acora piu maraulia: dosi loro pallegreza. disse loro. No dubitate frati mei dilecti. simi.figlioli:loso lo uostro frate fra logle secodo la uolonta. de dio fondai tri ordini. Et cocioliacola chio sono stato prega to octo ani da alto frate log l mi laua li piedi. & hogi piu fer uétaméte che le altre volte chio li reveli que parole secrete. le qual mi disse lo seraphino quando mi diete le stigmate legle pole io non volle mai reuelare Anchora p comadaméto de dio & pla sua pseueratia plaque la sola dolceza de la cotéplatos io sono madato da dio a reuelarli glo che li ha domadato. Et alhora uolgedole sco fracesco verso que frate disse cosi. Sapi carissimo frate. Che essedo io sul monte de la uerna tutto ab sortoin la memoria de la passioe de cristo in glal apparitioe: leraphica io sui da cristo stigmatizato nel corpo mio Et. alhora cristo mi disse. Satu que chio tho facto io tho doato lisi gnali de la mia passioe.acio che tu sia lo mio confaloniero.& come io lo di de la morte m ia discesi a lo limbo: tute le animechio trouai in uirtute de le mie stigmate traxi soia & le menai al paradiso cosi concedo a ri acio che tu sia cosi cosorme ne la morte coe tusei nela uita. Et ogni ano el di de la toa morte; uadi al purgatorio & tutte le annime de tutti tri li toi ordini. cioe minori, suore & cotineti. & oltra qsto alli de co bon cuori

serano toi deuoti tu li trazi i uirtute de le stigmate: legle tho date & menale al padiso. Et gste parole no disse mai metre co sui al modo. Et dicte gste pole sancto fracesco & lo compagno subito dispueno. Mosti fratialdirono poi gsto da gli octo chi surono preseti a gsta uisioe. A laude del nro signore ielu chri

sto. Come scofrancesco aparse a frate zoane.

N sul monte de la uerna apue una volta scofran.a frate L zoane de la uerna: ho di grade scita stando lui in oratioe & stette & plo co lui p grande hora. & sinalmete uoledose pti resili disse. Domadamecio che tu uoi. Disse frate zoane. Padre ioti prego che tu mi dighi allo chio longo tepo delidera to di sape: coe gllo che saceui. & doue eri quando ti aparse lo seraphino. Respose sco fracesco: lo orana in gloluogho doue e hora la capella del core Simone da barefille. & domandaua doe gratie al mio signor iesu christo. La prima era che mi cocedesse in uita mia chio setisse in laia mia & nel corpo gto sof se possibile tutto glo dolore logle haueua sétito al tépo de la sua acerbissima passiõe. La secoda gra chio domadaua si era chiosétisse nel core mio quo excessivo amoreidel quale luise incedeua a sostenere tâta passiõe per nui peccarori. Et alhora dio me misse nel cuore che me cocederebbe de sentire luno & laltro gto sosse possibile apura creatura. La glossa bene mi so adiplita nele îpressice de le stigmate. Alhora frate zoanne lo domado se glie pole secrete: legle li hauia dicto lo seraphino: eranostate dicte in quello modo iche gli recitaua lo sopradito frate: lequale secrete parole lui assermana che le haueua udi te dal gloriosos sancto fracesco in presentia de octo frati. Res spose sancto francesco Che cosi era il uero : come quello frate diceua. Alhora frate zoane prese ardire con una securita adimandare per la grande liberalita; la quale uedeua in sancto francesco. & disse in questa forma. Padre miorio ti prego in stantissimamente: p ben chio indegnosia tu mi lassi ueder le toe bte & gloriole stigmatent pch io none dubiti niete ma so lop la mia cosolatioe. pho che oftoio ho desiderato. Et. s. fra. liberaméte mostrandole & porzadole frate zoane chiaramé, te le uide & tocco & baso & sinalméte lo domando. Padre gran cosolation hebe lania wostra uededo cristo benedco uegnire a uoi & donarui li signali de la soa scissima passiõe. Or uolesse: dio chio setiffe uno pocho de glla suauita. Respose alhora sco fran. Veditu gsti chiodi? & frate zoanne disse. Padresi. Tocca unaltra uolta disse sco fr. Questo chiodo che ne la mia mano Alhora frate zoane co grade reueretia & tiore tocco allo chio do. & subitamete in glotocare gradissimo odore ne usci con una uirgula de fumo a mo de inceso. Et intrando plonaso de frate zoane de tanta suauita ipiua laia sua & lo corpo che incotinéte su rapto in dio i extasi. & duéto isélibile. & cosi rapto stette de glla hora che era lhora de terza infino a lhora de ue spero. Et qu'a uisioe & doestico plare co. s. fr. frate zoane non disse mai adaltri che a lo cofessore suo: saluo qdo uene a mor te. Ma essendo presso a la morte lo reuelo a piu frati. A laude & gloria de iesu christo amen. Come so uno frate che oro per lanima del suo compagno morto.

Ela puincia de Roma era uno frate molto detioto & sanctio cho cho uide alta mirabile uisiõe. Essedo morto una nocte & la marina soterato denacia lintrata de lo capitulo, uno altro frate suo caro copagno lo di medesimo se recolse i uno catone de lo capitulo dopo disnare a pregare dio & sco fran, per laia del frate suo chera morto. Et perseuerado lui in oratione co preghi & colachryme de mezo di adottutti li altri frati era no adati a possare, ecco che senti uno grade strasuno plo chio stro. De che subitamete co grade paura ello drizo li ochi suer solo sepulchro de lo suo copagno. & uidelo stare insuso litrata del capitulo sco fr. & dreto de lui una grade moltitudie de altri frati intorno al deo sepulchro. Guardo piu oltra & uide nel mezo dal dicto chiostro uno sogo de siama grande. & nel mezo de la siama uide stare laia del suo compagno, Guardo

dintorno al chiostro. Si tiide iesti cristo adare ditorno al chio stro co grade copagnia di ageli. & reguardando qite cose con grade stupore uide che gdo christo passo dinancial capitolo Îco fracesco co tutti alli frati se izenochiaua & dicea. loti pre goscissimo padre p glla inextiab le carita la gle tu mostrasti a la huana generatioe nela tua incarnatioe che tu habi mile ricordia de laia de lo mio copagno. Et cristo no respose niere: ma passo ol!ra. Et retornado la secoda uolta: & passado dena zi al capitolosco fr. ache le izenochio con li soi frati coe pria & pregolo & disse. loti pregopietoso padre & signore per la smesurata carita che tu mostrasti ala huana generatio. gdo tu moristi isul legno dela croce che tu habi misericordia dela nima de gllo mio frate. & simelmete cristo passo y non exau di. & dando la uolta itorno al chiostro retorno la terza uolta. denăcial capitolo. Alhora s. s. frances. izenochiadose coe pria li mostrole mae li piedi & lo pecto & disse cosi.lo ti prego pie tolo padre & signor pollograde dolore & cosolatioe che tuso stenisti gdoru iponisti gstestigmate i le carne mie che tu ha bi misericordia de laia de allo mio frate che arde ne lo purga torio. Mirabile cosa. Essedo pregato christo la terza uolta da sco franssotto nome de le stigmate imatinete fermo lo passo & reguardo le stigmate. & exaudisse lo prego: & disse cosi. A ti fracesco cocedo laia del tuo frate. & in ofto p certo uolse in sieme honorare & cosirmare le stigmate de. s. fr. & aptamete significare che lanie di soi frati che uanno al purgatorio non piu ageuolmete chi uirtude de le suestigmate sono liberate de le pene del purgatorio & menate a la gloria del paradifor secodo le pole de christo legl pmesse iprimendo le stigmate a sco fran. Onde subitaméte dicte qste pole. qlo fogodo chio stroisuaui. 8 lo frate mortosene uene a sco fran. 8 isieme co lui & con christo & con glla altra cogagnia senado in celcode la que la filo frate suo copagnoche hauia pregatop sui uede dolo liberato da le pene. & esser menato al paradilo: nhebbe grade allegreza. Et poi narro a li frati glla uisione. & isieine

con loro laudo & regratio dio.

De misser Landolfo caualiero. Nonobile caualiero de la massa de sancto piero : che ha uea nome misser Ladolfo: quale era deuoto de sco france sco. & finalméte per le soe mane riceuette lhabito de lo terzo ordine: so in questo modo certificato de la morte de sacto fracesco & de le soe stigmate. Essendo sco fracesco apresso la mor te.lo demonio entro in una dona nel dicto castello & crudel mente la tormétaua. & co questo la faceua parlare p lettera li sottilmete: che tutli li sauii & letterati che ueniuan a dispu tare co lei ella li uiceua. Aduene che ptedose da lei lo demoio lassola libera do di. & lo terzo di retornado in lei la cruciaua tropo piu crudelmete che prima. Laglcosa aldedogsto misser ladolfo: se ne ado questa femina. & doman do lo demonio che habitaua in lei. Perche ello era partita da lei do di & poi retornato la tormenta ua piu forte che prima. Respose lo de monio. Quado la lassai fu perche io con tutti li mei compagni che sono in afte parte le recolsemo insieme. & andamo molto forte a la morte del medico fracesco per disputare con lui. & p prédere lanima soa. Ma essendo les atorniata & dese sa da mazor moltitudine de angeli che non eramo noi. & da loro portata i cielo: noi ci siamo partiti consusi: si che io risto ro& rendo a questa misera semina quello che in do di io las sai: Alhoramisser Landolfoloscon zuro da la parte de dio: che donesse dire quello che era la uerita de la sanctita de sanc cto fra logle diceua chera morto. & de sca clara la gle diceua ch era uiua. Respose lo demoio. Dirotene o uoglio o non allo che uero. Lera tato idignato dio padre cotra li petori del mo do cb ibreue pareua ch uolesse dar cotra li hoi & le seie la dif sinitiua snia ditermiarli del modo se no se correzeuano. ma cristo suo sigliolo pregando p li petori pmisse de renouare la soa uita & la soa passioe i uno hoicioe in fra, pouerello & me

dicorper la qual uita & doctrina reducerebbe de tutto el mon do molti ala uia de la ucrita. & hora per mostrare al mondo cioche haura facto in scofran. ha uoluto che le stigmate de la soa passiõe: lequal lui haura ipresse nel suo corpo in uita sua siano hora uedute & tocate da molti. Ne la morte sua simelmête pmesse la madre de cristo renouare la sua pura virgini ta & la soa humilita in una femina: cioe sca chiara per tal mo che per lo suo exépio ella traerebbe molri migliare de femie de le nostre mane. Et cosi p queste pm sse dio padre mitigato indugio la soa distinitiua sentetia. Alhora mitser ladolto uo lendo la pere de certo. e lo demoio che e padre de busia in oste cole diceua uerita. & specialmete de la morte de sco fran mado uno suo sidelissimo seruo ad a Sixi a sca maria de li ageli a lapere se sco fran.era uiuo o morto. Logi ze zedo la trouo ch cosi era. Et cornaco al suo signore referi che aponto lo di &al hora che lo demoio hauia dicto scofriera passato de gsta uita A laude & gloria del nostro saluatore dio Amé. Come sco Gregorio dubito de la piaga del costado de sco fracesco.

Assando tutti li miracoli de lestigmate de s. s. fr. liglisele zeno ila sua legeda p coclusioe de osta gnta cosideratio nee da sapere che papa gregorio nono dubitado uno pocho de la piaga del costado de sco fr. secodo ch lui recito poi. Apar ueli una nocte. s. fr. & leuando uno pocho ialto el brazo rito: scopse la férita de lo costado. & domadoli una inghiestera. & lui la facea metere soto la ferita del costado. El parea ueramé te a lo papa che le ipisse sin a somo del sague e de la q che usci ua de la dea ferita. & da lhora inanci se pri da lui ogni dubira tione. & lui de cosiglio de tutti li cardinali aprouo le stigmate de sancto fracesco. & de cio dede a li frati privilegio specia le con la bolla pendete. Et queste sece a Viterbo lo undecimo anno del suo pontificato. Et poi lo duodecimo anno ne dede uno altro piu aplo & copioso. An hora papa Nicolao terzo & papa alexa, dedeno copiosi primlegii pliqli chi negassele i iiii

Itigmate de, s. fr. se potrebbe pcedere cotra lui come heretico Et asto basta quato ala quita & ultima cossideratione de le sce stigmate de lo não padre sco fra. La uita do lo stigmate sce noi dia gra seguitare ptal forma co puirtu de le son stigmate sce noi meritiamo dessere saluati nel paradiso. A laude & gloria de iesu cristo. Vno deuoto parlar d la uita de sancto francesco.

Ancto fracesco perseuerado ila mortificatione d la croxe merito dascedere cola mete al somo dli spiriti imphoch sépre foi crove. no schiuado nesuna fatiga o uero dolore chel podesse adiplirisi medesimo la uoluta d dio. Per la glcosa co gnobéo alcui fr.ch couersauéo co lui quotidiana & continua collatioe eta ne la soa bocca. El quata sua ue sabu atioe era ne la soa bocca. & quata benigna collatioe diesu. Et coe pieno d amore plabodantia di core parlaua la soa bocca, percio co lo sonte d'o illuminato amore impliua le soe uiscere. & boliua fori nominado iesu. Sempre portaua iesu nel suo core. ila boc ca iesu, ileoreche iesu, ili altri mebri iesu O quite uolte quado nfo padre san. frr. uoleua magiare se desmetiga ua el corpora le cibo aldédo o uero nominado ieln Et li come d. s. fr. le leze uededo no uedeua aldedo non aldiua. & piu che molte uolte quadoandaua pla via meditado iesu se desmetigava la via & iuitaua tutti li elimetia laude d'cristo. Et ipcio con grande amor se pre ilo suo core ello portaua cristo crucifixo Et signato de lo suo signaculo sopra li altri. El etiamdio con la mente piu alto contemplaua in la gloria inenarrabile sedente à la dextera del padre. De laqual uissone fola mente soa beatissi. mamente in grassata de saporito & grasso gaudio: Onde uno di meravigliandosi de la misericordia del signore sopra li be nesicii dari: & essendo a lo logo de la oratione : come spesse uolte faceua. In laqual longamente perseuerando con tremo restando dinancial signore de luniversa terra in amaritu? dine de lanima soa pensando li anni soi mal espesi. spesso replicando glla parola. Dio perdona a mi peccarore: una alle

greza che no se poteria dire & suauita grande comincio supa bondeuolmete abodare ne li secreti straniamete ne lo suo co re. & comincio etiadio in se medesimo amancare, Siando con Aricti li afflicti. & descaciate le tenebre, lequa eragunate nel suo cuore p timore de lo peccatore. soli insusocerta speraza d la remissione de li soi peccati. & data li so certa siducia de uiue re n gratia. doppo su leuato in uno lume. & absorto sopra de lui. & radopiato lo seno de la méte soa. & uide chiaraméte ql le cose che doueano uéire, plaque los prédose qua suita con gllolume renouato disse a li altri frati soi. Cofortatiue carissi mi & allegratiue i lo signore. & g se reposo sopra de lui lo spiritodel ppheta. Era adem lo glorio lo sco sego abulando in la allegreza de lo suo cuore. En si habitaua so uero aparechia ua degno habitaculo a dio: & impholi criduli de fora. & non ipiua le sue orechie ne alcua uoce si puoteua comouere ouero ipazare le grade opatioe che hauea itra le mane. se pre se exer citaua i siplicitade i lo suo logo strecto impedire la allegreza del suo core nulla cosa volea hauere de pprio, acio che sui po tesse piu pianaméte possedere le cose del signore. & no predicaua a li auditori co li exeplisma co le parole. De tutto lo core po hauea facto lengua. Era iluitata cocordia tra la carne & lo spirito. & tata obedictia che lui sforzaua de predere sanctita p q sta no solamete ella repugnaua: ma sforzauase de correre innazilospirito: impho che pesseuolte lo uoleuano menare & cristo isiamato damore lo appellaua puto de bethlem. & a mo duna pegora che ua digado co la soa bocca bethelé con la uoce ma più co la assectio e ipiua le sue la bre: quado lo nominaua lo puto de bethelé o iesu: quasi la impliua gustado con lo palatola parola di questo nome mirabile. Te lauda icielo con li angeli o ielu logle e certamete posto in terra: cioe siado laudato predicato & amatoda tutte le creature, impho Bchi intédete le potesse desiderosaméte niéte no nale al tuo nome. O precioso signore stado tutro in subilo & pieno de sanctissis

ma & castissima iocodita certo ho renouato: & de lo altro mo do pareua. & in zascaduno luogo doue trouaua alcuo scritto ouero fosse divio o vero huano, reveretemete lo toleva & met teualo il uogo hoestissimo, acio chel nome del signore ouero prinete a glo no sosse trouato ne scritto tutte le creature hai possuto noiar differerialmete el nome avertamete da li altri no puate a cognoscere la sutileza de li cori de gli oculti de le creoture de purita dometre le pcedeua serenita d place & subi to se reiplina de tata eloquetia : che lui conertina li animi dli auditori iadmiratioe.ma 10 poteria meglio exprimer lo suo gradissimo & admirabile desiderio: co logle ella era transpor tata i tutte le cose de iesu christo. Chi seria sufficiete a narrar la dolceza che lui hauia in si coteplado in lo creatore la sapie tia. la potétia & la botade de esso creatore. Veramere phoesta cossideratioespesse siade de meraneglioso & sessabile gaudio se reipiua intato chalcua uolta copiua tutto lo di le loro la uz de pieno de lo spo sco de dio. Sico e li tre garzoni & lo ppheta no cessaua mai de laudare & glorificare dio itutti li alimeti & tutte creature. glorificado & benedicedo lo gubernatore d tutto lo modo: gra alegreza pesi che li reda la mete. la speció sita de fori: qdo uedeua la sorma & la lor belleza. Et quando sentina lo aldire de la loro suavita io subitamente uoltava lo chio de la cossideration de lo eterno siore iesu christo benede? cto. & tutto lo logo suo me initana aduno si grade amore des mesurato che io desideraua sopra tutte le cose del modo de es sere dissolto di questo corpo terreno. & essere con el mio signo re & a sommo studio uolea total mête essere libero de tutte le cose terrene & transitorie: acio che per uno poco spacio de tes po non se turbasse i la soa mente simplice & pura dissiolta da ogni uanitade no nenisse a contaminarse ma sempre se rede ua insensibile a tutte le cose tumultuose: che se sano de sora. & con tutte le sue uiscere recogliendo da ogni parte li sentime ti exteriori. & constrecti de gli monimenti de lo animo a solo

diose dava. & facetia lonicio in lo forame de la pietra. & in lo muro doue era la sua habitatiõe co felice deuotione. Visita ua le scé habitatione in lo sangue de christo mortificado gra tempostana & lezena spesse nolteli luoghi solitarii, acio ch in tutto el podesse deizare lo animo suo a diomiete dimeo no era pegro quado nedea che era bisogno a darse a le opatioe & a la salute de li proximi sopra stare lo suo segurissi mo porto. Era la oratioe no di mometo & popa ouero presuptuosa, ma de logo tépo piena de de uotioe. & de placita humilita se desi ra: se comezano apena che finiua la matina andado sedendo mazando beuedo era inteto in oratioe in le giesie abandona. te che erano fra li deserti. Andaua solo adorare de nocte. La soma soa principale intétioe special desiderio. & supremo p posito a lui era observare lo sco evangelio i tutto & per tutto. & perfectaméte con ogni uigil aza: & co ogni studio. con tut to lo dessiderio de la mente sua. & con tutto lo feruore del core a seguitare & imitare la doctrina & le uie del nostro signore iesu christo: & recordauasse co continua meditatione de le soe parole. & co sagacissima colideratione se recordana de le ope re sue specialmete la humilita de la icarnatioe: & la carita de la passióe. & intato lui occupaua la soa memoria che apéa uolea altro pesare. Desiderava piu la soa simplicita de esser des preliato: & piu presto cercaua lo opprobrio & grade ignomi. nie che essere exaltato magnificato & glorificato in osto mo do Imperho che quando se uedeua spesseuolte honorato da gli huomini se reputaua de essere uulnerato de uno immeso dolore. Et alcuna uolta lo humile servo de dio domandava alcuno di soi frati cosi dicendo. Per la sancta obedientia te di co che tu me in zuri duramente. & che ru parli cose uere contra le bosis de costoro. Et quandoquello frate: per ben ch mol tomal uolétieri gli dicea uillanomercenaro & come distutile suridando & piu uolte zurisando si li dicea. Benedicati dio: perhoche tue iustissime pole pli certe cosi sacte cose de audir

lo sigliolo de piero bernardoni ognissio acto eta discipliaros & ogni andare téperato, modelto in li soi sentimétiliqui era no mortificati in luisintanto che apena potea sostenire de al dire o uedere fin a quello che la sua intérioe domandaua. ha uendo li ochifissi in terra haueua la mete in celo co ogni stu dio & solicitudine servava la sca poverta phoche lui dicea es sere ipossibile satisfare ala necessitade. & no obedire ala sesu alitade apena ouero mai riceueua cibi cocti. & se pura li rece ueua spesseuolte ouero la mescolaua con la cenere ouero che la morzaua lo sapore de lo condimeto con la frigida. Ch di rodel beuere del uio.phoche etiamdio au gustiado del beuer rep la grande sete no soffriua d beuere a sufficiétia. Spesseuol te dormiua sededo no altramente colcandose, manzado i logo duro o uero i legno o i pietra. Quando era comosso da la uolota del manzare alcua cosa coe usanza delo appetito ape na che cosentiua a manducare di olla. Poi con grande teruor de spo comezo a predicare a tutti li hoi la penitentia con sim plice pole. Ma con lo cuore magnifico edificando li auditori & pascedo con la parola affocata linteriore del core, impiua la mete de ciascaduno de admiratioe tutto mutato i altroho che no solea essere. & guardado lo cielo se desdegnaua d guar dare la terra. Tutta la nocte orando: re re uolte dormendo la u daua dio & la soa gloriosa madre. la toniga si era la reuelat o ne de la croxe. Et in la parola de lo euangelio reuelatioe de la croce: cioe la passioe del nrosignore i esu christo, oratione so pra li frati in modo de croce benedicedo alli quando predica ua la parola de la croce iesu nazareno. Le piaghe in lo plare de la morte in lo eu angelio del crucifixo & uisioe del crucifi. xo. Amore de crucifixo. Cogitatione continua de lo crucifixo Dolce & spessa nominatione del crucifixo. El quale sia sépre da noi laudato & benedecto i sépiterna secula seculor. Amé.

Qui sinisse libro di sioretti de misser sancto francesco.

Cominza li fioretti de sancto francesco Come sacto fracesco ado a la selua p plare co frate bernar, do & come lo trouaua in contemplatione Comesco fracesco ando a sco iacobo. & fece fare di luoghi de frati. & coe aparle uno agelo i forma duo zouene.c.iiii . Cõe frate bernardo ado a bologna : & come li su dato uno luogo de frati Comesancto francesco benedisse frate bernardo. & come eli lassolordine in le maner Come sancto fracesco ando a fare la quaresima ad una isola: & no manzo se non uno mezo pane. car.vii. De lo lo marauiglioso parlare che fece sancto fracesco con frate le one la udado la tribulatione de la croce Coesco fraces essendo co frate leoe no hauedo breniario da dire el matutios peseno glo tépoi laude de dio c. viii. Come frate masseo uolse puare scofracesco : se ello era cosi humile come lui se mostraua C.IX. Coe a sena se tagliauano alquati homini a peze. & essedo la sco iracesco li predico & misseli in boa pace Come sco fracesco volendo humiliare frate masseo fecelo portinaro. & detteli molti officii. Cõe. s. fr. foleuato da a oratõe. & si gito fr. mas. cõ el so sia toiaer. & poi a roma li aple sco pietro & sco paulo xi. Coe.s.f.&li pagni plauão d dio miraculosaméte.xii. Comesancto francesco ando a mangiare con sancta clara delomiraculocheappareua Co.s.f.fece lo {zo ordie. & predico a li ucelli del capo xiii Dunofratucinoche observosancto francesco. & come o fratucino uide una bella uisione. Delocapitulogeneralescoascama.dli ageli ,xv. Come lancto francesco haue una reuelatione de dio. & de uno miraculo che dio monstro per lui XVII.

De uno zouene frate che uolse tornate al seculo

& Jeuna bella uisioneche lui haue Coesco fr.misse pacetra el lupo & alli dugubio .xix. Comesco francesco se fece dare parechie tortore. & per co passione le lasso andare Coe.f.f. uide tutto lo logo îtorniaro de demonii. Coe.s.f.fr.ado oltra el mar p desiderio dl martyrio Come sancto francescho sano uno leproso. De uno zouene he sancto francesco receuette a lordine: &de ladroni & asassini che se couertirono. Come sancto stancesco ando a bologna a predicare & con uerti molti tra liquali furono doi studenti De frate ruffino tentato da lo demonio Coe sco fra. mando frate ruffino a predicar nudo xxvii Cõe.s.f.li uitii & uirtu de soi copagni cognoscea xxviii. Coe frate masseo udédo uno essere lodato de humelta se ce uodo de no alegrarse isine ch no susse huile lui Come lo sancto padre ando à uisitare sancta clara. & de lo miraculo che iui fu facto. Comelosancto padre uilitosancta clara. Come sancto lodouico re di franza andando a uisitare li Sanctuarii ando etiamdio a uisitare frate Egidio. Coesca clara iserma so portata i grecia a lo officio Comesiando infermo sancto francesco frate leone lo serviua loquale haue una bella uissone Come sancto francesco albergo in casa de uno gétilhomo loquale se sece frate del ordine suo Coe a scofr. so reuelato co frate elia era danato Coesco antoio de padoa so de grade excellétia. Cõe scõ atoio predico a li pesci & suerti li heretici .xxxiiii. Coesomesso uno carboe ardéte isuso lo pede a frate simoe Coe uno frate zouene de lordie haue grade tétatioe.xxxv De molti frati ch furonela puicia dla marcha pici.xxxv Coe frate curato libero uno zouene dal purgatorio xxxvii

Come frate pietro & frate curato le amadano xxxviii. De frate zoane de pena ch haue una mirabile uisiõe. & co me stette molti anni ad aspectare uita eterna: De doi fratelli chiamati luo pacifico & laltro huile. De uno frate al gluene la nra dona siado ifermo xli De frare iaco. dla massa maraueglioso seruo ddio xlii Coefra.zoa. dfermo erronela religioe dscofr. xliii. Come per le oratione de frate zoanne la nime furono trav cte del purgatorio. Coe frate zoane dla uerna uisito frate ia isermo xliiii Cõe frazoa dla uerna fo marauigliosameterapto xlviz Come lo dicto frate zoane uene meno nela consecratione del corpo de christo. Comeza lo libro dle stigmate del glorioso. s. fra xlviii Coe sco fran couoco uno capitulo generales Dano frate che seruiua sancto francesco Coefrate ruffino trouo la piaga de sco fracesco Coe fra. rusti. domado ipresto a. s. fr. la soa cappa lxxxii? De madona iacoba deuotissima desco francesco lxxxii Coemadona iacoba baso le stigmate de seo fra. Ixxxiii De certe apitioe sce de pola morte de sco fran-De uno frate duoto al gle scofr, apse plo co lui lxxxx. Coesco francesco apparse a frate zoane Coe uno frate oro plaia del suo copagno morto lxxxvi De misser landulfo caualiero Come sancto gregorio dubito de la piaga de lo costado de lanctofrancesco RIVXXX Vno denoto plare de la nita de sco francesco. IXXXVIII

A honore de dio & de la gloriosa uerzene maria: & de misser sancto francescoe impressa questa deuota operetta in Venezia nel misse quatrocento nonanta A di quindexe del mese de Decembrio. Deo gratias: Amen.

post the publication through the state of the property of the בובוצו מיבושובו בייתור בליין עינו בוצורות פוציר ביו refore meditatili i legione e e e la definicio i legione dell'Affilia. Philippatting the Common Brown Sections 

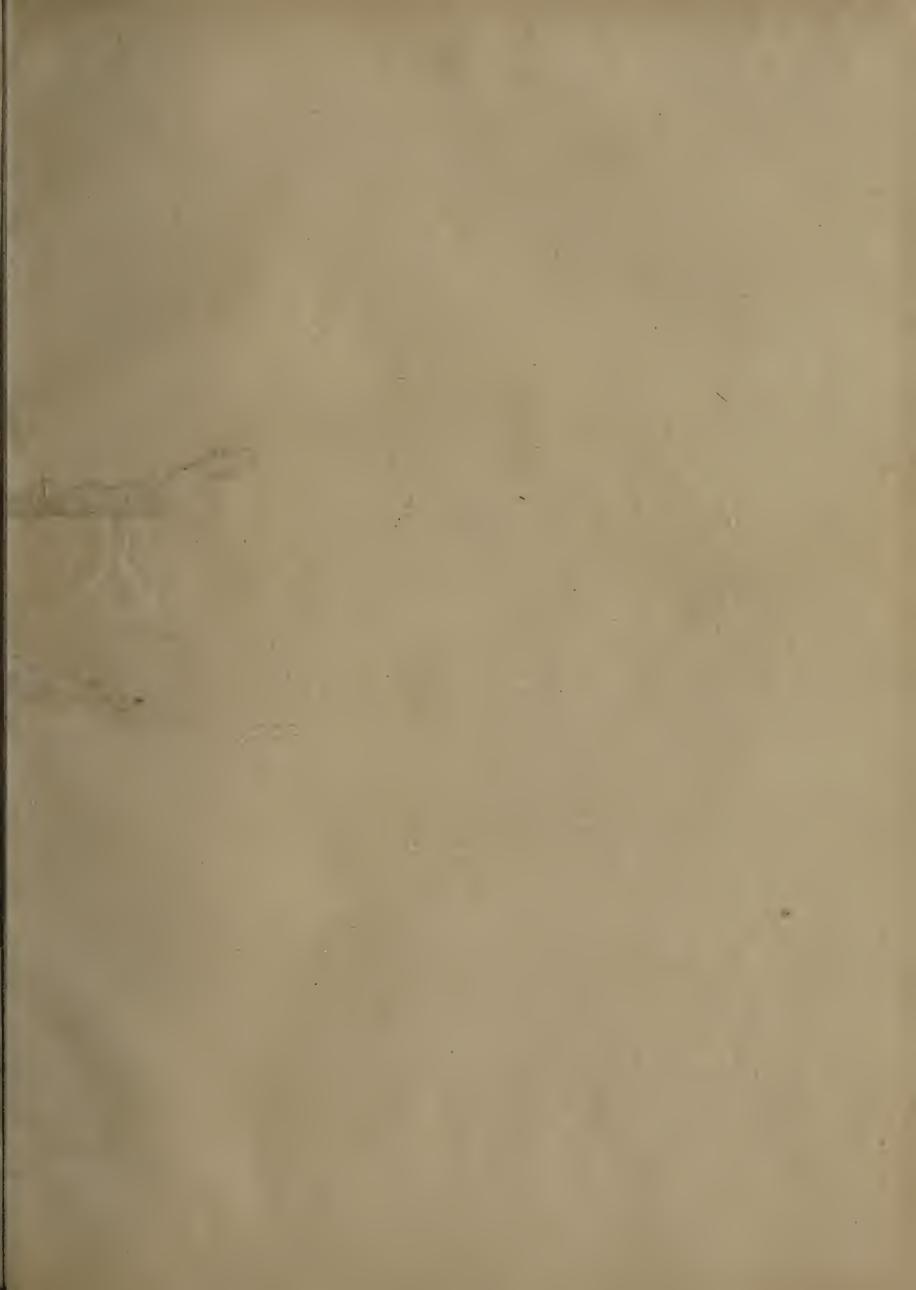

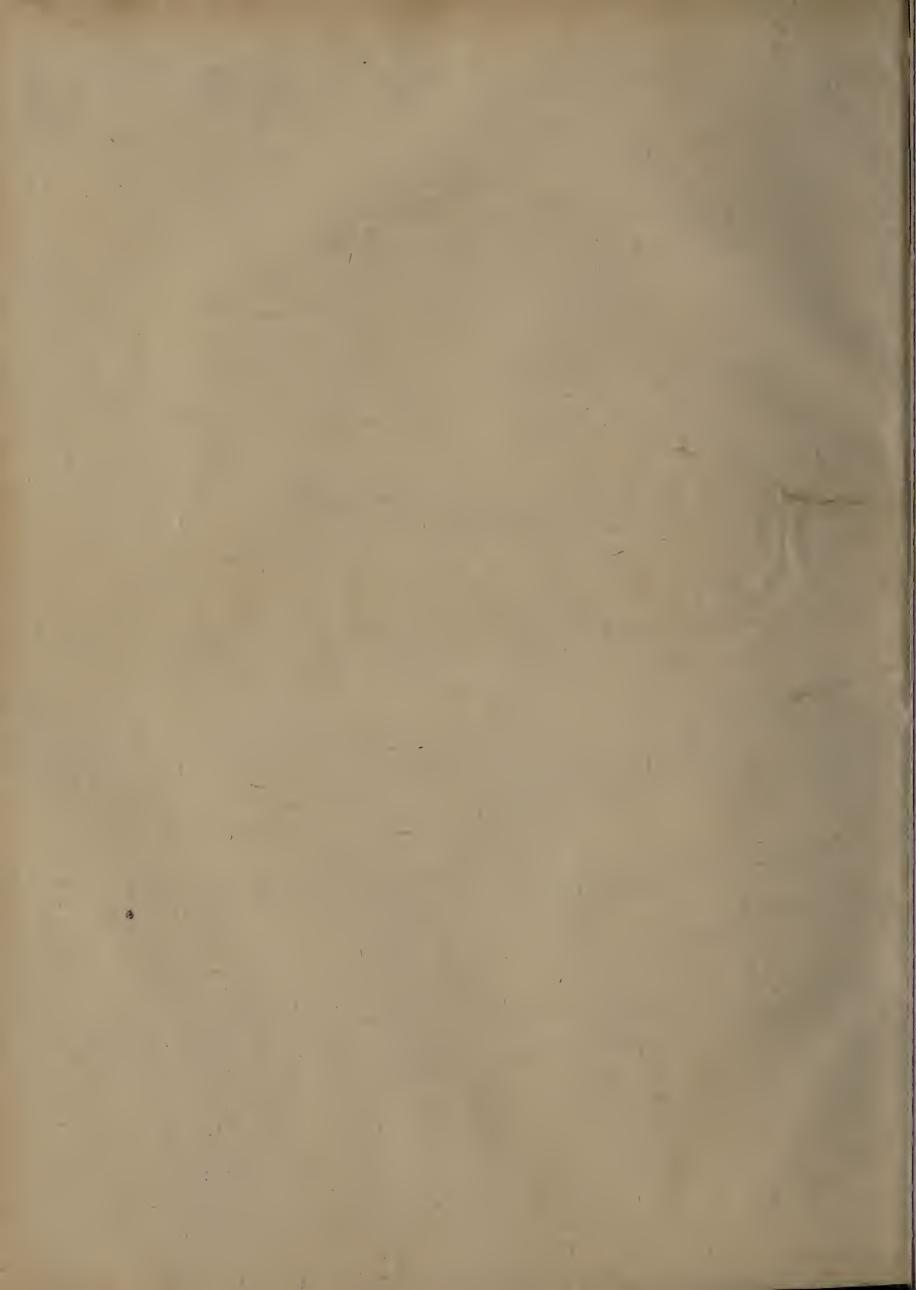

-

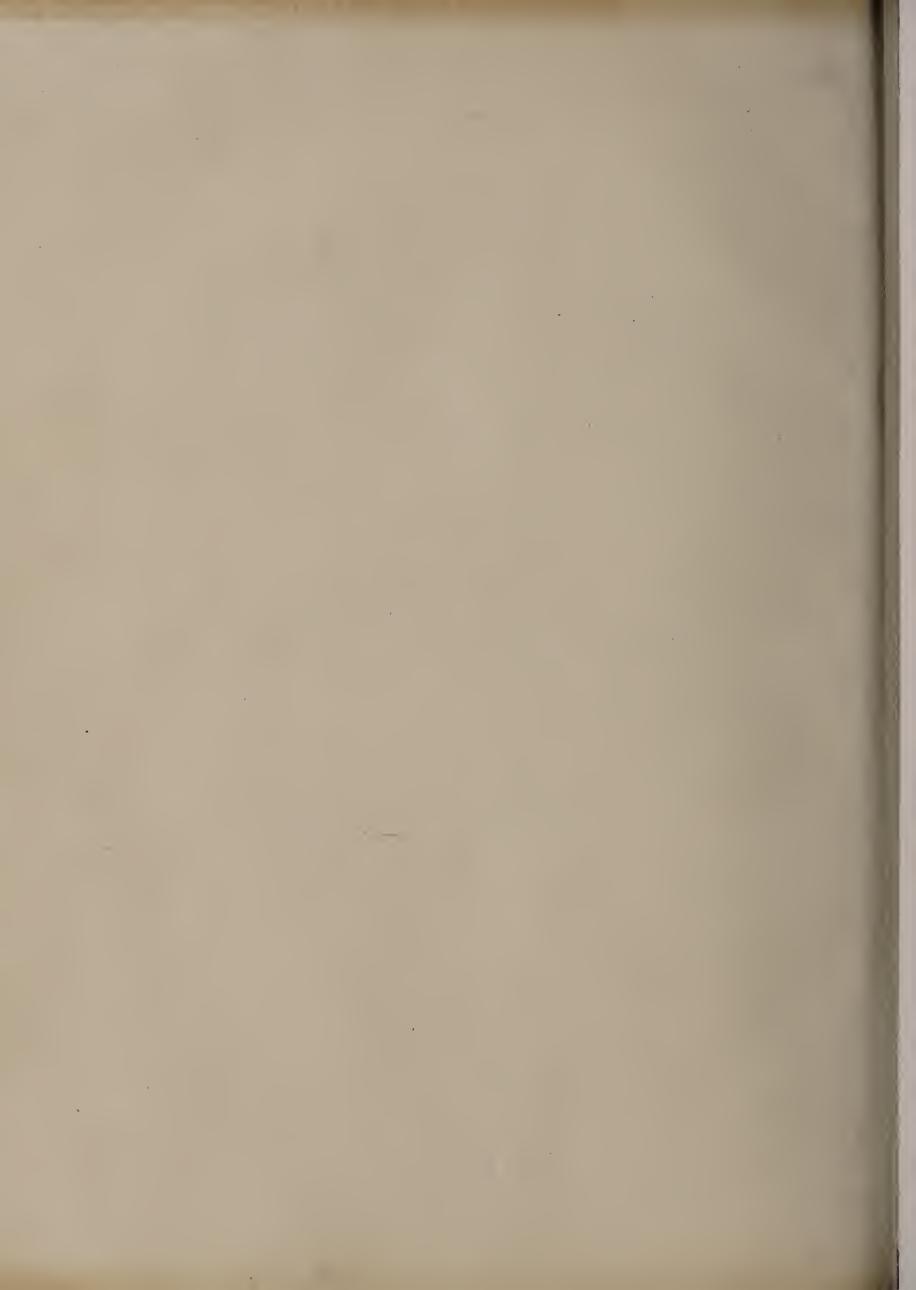

## CHRISTOPHORUS DE PENSIS

FRANCESCO D'ASSISI. Fioretti.

December 15, 1490.

Reichling 1215; Stillwell F259.

Printed with roman types, in quarto form, 33 lines to a page. It has 72 leaves. The size of a leaf is 208 × in red. Bound in green morocco.

HE Fioretti, or Little Flowers of St. Francis, is one of the most exquisite religious works of the Middle Ages. It is a collection of fifty-three legends, the first forty-one of which are about St. Francis and his companious, and the last twelve about certain friars of a later date. The stories were originally written in Latin, about 1325, in part at least by Ugolino da Monte Giorgio, so called from the convent where he passed his life. His name is mentioned several times; for instance, "All these things Brother John related to me, Brother Ugolino" or, indicating the whole roundabout derivation, "This history Brother James of Massa had from the mouth of Brother Leo, and Brother Ugolino from the mouth of the said Brother James, and I wrote from the mouth of Brother Ugolino, a man in all respects worthy of faith." This Latin text has been preserved in early manuscripts, and was first published in 1902 by Paul Sabatier, the great Franciscan scholar, under the title Actus Beati Francisci et Sociorum Eius. The Italian version was made about the middle of the fourteenth century and is ascribed to Brother John of San Lorenzo, who later was Bishop of Bisignano in Calabria. There is only one story in the Fioretti - the thirty-seventh chapter, relating how a rich man became a friar - for which no Latin original is known. And yet the language of the work is so spontaneous and artless that one never thinks

of it as a translation. Everybody is acquainted with a few stories from the Fioretti -St. Francis's sermon to the birds, or the way he tamed the fierce wolf of Gubbio. But it would be a pity to pass over any of them. What can be more touching than the Saint's conversation with Brother Leo about "perfect joy"; how he commanded the latter to call him "accursed" and "worthy of hell," while Brother Leo, by God's compulsion, changed the words to "blessed" and "worthy of paradise"; how he built nests for the wild turtle-doves; how he and Brother Rufino preached almost naked at Assisi; how he made friars out of three murderers - and converted even two scholars, who became the humblest and most perfect friars of them all. One of these scholars, Brother Rinieri, once had some grievous temptations. St. Francis, to whom God revealed his state of mind, sent the friar a message to come quickly; and when he arrived, the Saint said, "My dearest son, Brother Rinieri, among all the friars which are in the world I love thee exceedingly." And having made the sign of the Cross upon his brow, he kissed him, and said, "Dearest son, God hath permitted thee to be thus tempted for thy great gain of merit; but if thou wouldst not have this gain any more, have it not." And then and there a great miracle took place: all the temptation departed from the scholar as if he had never felt it in his life; and he remained altogether The language of the stories is infinitely gentle. The word "cour-

teously," cortesemente, occurs again and again. Even when he was vexed with Brother Leo for not repeating his self-condemnations, the Saint was only "sweetly angered and patiently disquieted." The spirit of chivalry pervades the whole work. As is well known, St. Francis, who in his youth was steeped in romances, often referred to his companions as his paladins. Only the scenes with Brother Elias, the Saint's successor, who more than anyone else was held responsible for the relaxation of the Rule, have a touch of severity. To him even Francis spoke once "sternly and with a loud voice." The occasion arose when the haughty friar turned away the Angel of God from his door, and Francis threatened him, "I tell thee that I fear much lest thy pride should make thee end thy days outside this Order." Brother Elias would have been cast out and damned if the Saint had not prayed to Christ on his behalf.

The last twelve stories are about friars who lived in the March of Ancona. "Of old, the province of the Marches," the first begins, "was

adorned, even as is the sky with stars, by holy and exemplary friars, who, like the lights of Heaven, have illuminated the Order of St. Francis and the world by example and by doctrine." James of Massa, Peter of Monticello, Conrad of Offida, John of La Penna, and John of Alvernia are their chief figures. They do not quite possess the simple directness of the earlier naratives; yet they show abundantly how the true Franciscan spirit survived even after several generations.

"That which gives these stories their inestimable value," Sabatier wrote, "is what, for want of a better term, we may call their atmosphere. They are legendary, worked over, exaggerated, false even, if you please,

but they give us with a vivacity and intensity of coloring some thing that we shall search for in vain elsewhere — the surroundings in which St. Francis lived. More than any other biography, the Fioretti transport us to Umbria, to the mountains of the March of Ancona; they make us visit the hermitages and mingle with the life, half childish and half angelic, which was that of their inhabitants." And again: "In default of accuracy of detail, the incidents which are related here contain a higher truth — their tone is true. Here are words that were never uttered, acts that never took place, but the soul and the heart of the early Franciscans were surely what they are depicted here." But Sabatier also warned us that we must not magnify the legendary side of the Fioretti; there are not more than two or three of these stories whose kernel is not historical and easy to trace.

The fifty-three legends are followed by the "Five Considerations on the Stigmata." Here the Italian version differs considerably from the Latin original, leaving out some incidents and incorporating some new

Latin original, leaving out some incidents and incorporating some new ones. It includes the story of how Brother Rufino touched and saw the festering wounds of the Saint, how his coming death was revealed to Lady Jacqueline, how he appeared after death to Brother John of Alvernia, and many others. The work is more diffuse and visionary than the earlier stories of the Fioretti; yet it has been called "the most beautiful and convincing piece of Franciscan literature."

The Little Flowers of St. Francis, with its sentimental connotation, is an especially appropriate translation for Fioretti di San Francesco. One should note, however, that the Italian title was commonly used for an-

should note, however, that the Italian title was commonly used for anthologies — as indeed the Greek word "anthologia" ("anthos" and "logia") means a collection of flowers. It was also the Italian equivalent for the Latin *Floretum* and *Florilegium*. There were a number of other

Fiori and Fioretti, as well as Giardini and Tesori, in law, philosophy, literature, and other fields.

The first dated edition of the Fioretti was printed at Vicenza in

1476, and no less than sixteen were published before 1500. And yet copies of early editions are rare. The recent American Census registers only six editions in America, all of which, with the exception of the present one, are represented by a single copy. There are two other copies of this edition, one in the Huntington Library and the other in the Library

of Congress.

Bought in January 1943.

